

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Tibrary of the Wasenm OF

COMPARATIVE ZOÖLOGY,

AT HARVARD COLLEGE, CAMBRIDGE, MASS.

Founded by private subscription, in 1861.

Bought. No. 8601 November 15,789 - November 28, 1893

## IL

# NATURALISTA SICILIANO

## GIORNALE DI SCIENZE NATURALI

ANNO DODICESIMO 1892-93



Palermo, Stabilimento Tipografico Virzl

1893

18: ԱՐԱՍԱՐԱՍ ԱՐԱՆԵՐԱՐԱՍԵՐԱՅԱԿԱՐԵՐ ՄԵՆԵՐԱՆԵՐԱՄԵՐԱՄԱՐԵՐԱՄԵՐԱՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՍԱՐԱՍԵՐԱՍԵՐԱՍԵՐԱՍԵՐԱՍԵՐԱՍԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐ 18: ԱՄԵՐԱՆԵՐԱՄԵՐ 18: ԱՄԵՐ 18: ԱՄԵՐԱՄԵՆ ԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱԵՐԱԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐ ԱՄԵՐԱՄԵՐ ԱՄԵՐԱՄԵՐ ԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐ ԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐԱՄԵՐ

## ELENCO DEI SOCII

E

DELLE SOCIETÀ, ACCADEMIE, ECC. CHE FANNO CAMBIO DELLA LORO PUBBLICAZIONE

Sua Maestà Umberto I Re d'Italia — Roma.

Accademy of Natural Sciences of—Philadelphia (C.)

Agricoltore Calabro-Siculo—Catania (C.)

Allery di Monterosato Marchese—Palermo (O.)

Aloi A. Prof.—Catania.

Amenta Gaetano via Castaldo, 8-a—Messina.

American Museum of Natural History—New-York (C.)

Ampola Noto Gaspare, via S. Giuliano, 10—Palermo

Barthe E. Prof., Montélimar—France (C.)
Baudi de Selve, Cav. Fl., via Baretti, 18—Torino.
Beltrani Vito, via Università—Palermo.
Berliner Ent. Zeitschrift Charlottenstrasse, 37, 38, (B. Hache)—Berlin (C.)
Biblioteca Comunale di Palermo.
Brogi Sigismondo—Siena (C.)
Brusina Prof.—Zagreb (Agram).

Carberla Heinrich-Bürgerwiese, 8 pt., Dresden (Sassonia).

Caruana Michelangelo dei Conti Gatto-Valletta (Malta).

Carus Prof.—Leipzig (C.)

Cermenati Mario-Lecco.

Cheron George—Rue Duret, 30—Paris (C.)

Circolo Letterario di-Nicotera (Calabria) (C.)

Conklin A. William—Zoological Garden—New-York U. S. A. (C.)

Console Angelo, Orto Botanico-Palermo.

Costa Prof. Achille, Museo Zoologico-Napoli.

Curò Ing. Antonio-Bergamo.

De Gregorio Marchese, via Molo-Palermo.

De Marchi, Magg., via Bogino, 51-Torino.

Desbrochers des Loges Tours (Indre et Loirej) (C).

De Stefani Giov., via Santa Susanna, 1—Roma (0).

De Stefani Teodosio, via Alloro, 49-Palermo (11).

Deyrolle Henri, Rue du Bac, 46—Paris (C.)

Dimmock Geo., Editor of Psyche-Cambridge Mass. (U. S. A) (C.)

Doderlein Prof. P., Museo Zool.—Palermo.

Dodero Agostino fu Giustino-Genova.

Dollfus Ad., 55, Rue Pierre Charron—Paris (C.)

Dùlau et C. (Booksellers) 37 Soho-Square-London W.

Dumolard, fratelli, Librai-Milano.

Engelhard Allesberg-Baviera

Entomologischen Verein zu Stettin (C.)

Eppelsheim D. Germersheim (Rheinpfalz).

Escherich Karl J. 35 <sup>1</sup>/<sub>3</sub> Regensburg.

Everts D. Ed., 79, Stationsweg-La Haye.

Facciolà D.r Luigi, via Cardines—Messina.

Failla-Tedaldi Luigi—Castelbuono (O.)

Fauvel Albert-Caen (C.)

Fiore Andrea Prof. Liceo, Rua dei Frati, 4-Modena

Frankestein & Wagner Augustusplatz – Leipzig (C.)

Frey-Gessner, Conserv. au Musé de Genève--Chemin de la Reserade, 23.

Friedlander & Sohn, Carlstrasse 11—Berlin (C.)

Gabinetto di Lettura del Circolo Bellini-Palermo,

Gabinetto di Storia Naturale-Palermo

Gerold & C.\*, Librai-Vienna.

Grassi G. B. Prof.—Catania.

Grouvelle Antoine, D.r, Manif. des Tabacs, 63 Quai d'Orsey-Paris.

Gulia Dott. Medico di Governo-Zurrico Malta.

Hoffmann August-Entin. Holstein.

Inghilleri Di Bella Prof. G., Dir. della Regia Scuola Tecnica—Corleone.

Jourdheuille Camille juge honoraire, Rue de Rennes, 101—Paris. Jung Giulio, via Alloro—Palermo.

Kais. Leop. Carol. Akademie—Halle (C.)

Kalchberg Barone Adolfo-Penzig bei Wien.

Kraatz D. G. Linkstrasse, 28—Berlin (C.)

Klincksiech Paul, 52, Rue des Écoles-Paris.

Leech I. H., Hyde Park Gate SW., 29-London.

Libreria H. Loescher (8 copie)-Torino-

Libreria II. Loescher--Firenze.

Lojacono D. Michele, Piazza S. Spirito—Palermo (O.)

Mariani Domenico Sotto-Ispettore forestale-Caltanissetta.

Minà-Palumbe Prof. Francesco—Castelbuono (O.)

Mühl Regierungs Forstrath. Frankfurt O.—(Germania)

Murren Prof. de Botanique—Liège (C.)

Museo Civico di Storia Naturale Genova (C.)

Museo Nacional-Repubblica di Costa Rica — San Josè (America) (C.)

Museo Zoologico-Torino.

Noualhier Maurice. Puymaud par Nieul-Haute-Vienne-France.

Oberthür René Faubourg de Paris, 20—Rennes (C.)

Olivier Ern., Les Rami'lons près Moulin-Allier (France) (C.)

Omboni Prof. G.--Padova

Ornithologischer Verein—Wien (C.)

Palumbo Prof. Augusto—Castelvetrano (O).

Paolucci Marchesa Marianna, S. Donato per Novoli-Firenze.

Picchi Cecilia, Via Pandolfini, 20-Firenze.

President de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou (C.)

Püngeler R., Rheydt bei-Aachen.

Ragusa Adolfo Tenente di Cavalleria-Vicenza.

Ragusa Alberto, Albergo Orientale-Catania.

Re Filippo-Licata.

Redlich H. Entomologischen Internation. Verein-Guben—Germania (C.)

Regia Accademia dei Fisiocritici—Siena (C.)

Regia Biblioteca Universitaria—Catania.

Regio Istituto Tecnico Pirja-Reggio-Calabria.

Reitter Edmund-Paskau-Mahren (C.)

Reuter O. M. Professore, Abo—Finlandia (C).

Revue Linnéenne, Bedon-Neyseneuf, Rue Confort-Lyon (C.)

Riggio G. D. Università—Palermo (O.)

Roccella D. Federico-Piazza Armerina.

Rossi Cav. L. Bibliotecario della R. Biblioteca-Parma.

Rouast Georges. Rue du Plat, 32-Lyon.

Siciliano Sofia, via Stabile—Palermo (O.)

Silvestre Filippo-Bavagna.

Smithsonian Institution-Washington U. S. America (C.)

Sociedad Cientifica Antonio Alzate—Messico (C.)

Società Entomologica Italiana—Firenze (C.)

Società dei Naturalisti di Modena (C.)

Società di Letture e di Conv. Scient.—Genova (C.)

Società Adriatica di Sc. Nat.—Trieste (C.)

Società di Accl. ed Agr.—Palermo (C.)

Societas pro Fauna et Flora Fennica—Helsingfors (C.)

Societé d'Etudes Scientifiques, Rue Courte—Angers (C.)

Societé Entomologique de France—Paris (C.)

Societé Enlomologique de Belgique—Bruxelles (C.)

Societé Entomologique de Russie Morka Pont Bleu—S.: Petersbourg (C.)

Societé de Borda—Dax (C.)

Società di Naturalista. Ex Monastero Sapienza—Napoli (C.)

Società Romana per gli studii zoologici—Roma (C.)

Society of Nat. Hist. of—Boston (U. S. A.) (C.)

Sperrhaken, Luttichaustrasse, 19—Dresden (C.)

Stazione zoologica-Napoli.

Steck. Theod. Schweiz. Entom. Gesel.—Bern. (C.)
Stoecklin Rosengartenweg. 3, Basel.
Suchetet A. Château d'Auteville Breauté par Goderville—Seine Inf.

Targioni-Tozzetti Prof. G.—Firenze. Tellini Dottor Achille—Roma.

Varvaro Pojero Franc., Piazzetta G. Meli—Palermo. Verein der Naturgeschichte à Güstrow—Mecklenburg (C.) Vimercati Prof. Guido Conte—Firenze (C.) Vitale Francesco Geom.—Messina. Von Heyden L. Major a. D.—Bockenheim b. Frankfurt a. m.

West Newmann & C., 54, Halton Garden—London (C.) Whitaker Giuseppe, via Lampedusa—Palermo. Wiskott Max—Breslau.



ANNO XII.

OTTOBRE-NOVEMBRE 1892

N. 1-2.

# 8601 IL NATURALISTA SICILIANO

#### GIORNALE DI SCIENZE NATURALI

SI PUBBLICA OGNI PRIMO DI MESE **NOV 15** 1892

semipunctatus F.

# IL NATURALISTA SICILIANO

#### CATALOGO RAGIONATO

DEI

### COLEOTTERI DI SICILIA

(Cont. v. N. pr.)

#### SCARABAEIDAE

#### COPRINI

Scarabaeus Linné.

ATEUCHUS Weber.

sacer L. . . . Citata dal Ghiliani, Ro nano, Reiche, Rottenberg (Sferracavallo, Girgenti), De Stefani (Alcamo, comune, aprile ed agosto), e Steck. È comune specialmente presso al mare, sulle sabbie, dove si trova che rotola le pallottole di sterco, sotto i raggi di un sole cocente. Si distingue dalla specie seguente, con la quale certamente è sempre stata confusa, specialmente per la grandezza, per i due tubercoli frontali, per le tibie anteriori nel ♂ con un dente, nella ♀, con due, e per l'ultimo anello ventrale liscio, senza grossi punti (1).

pius III. . . . . Nessuno la cita di Sicilia, dove pare sia rara; io ne posseggo pochi esemplari raccolti nell'aprile a Mondello, e nel maggio a Catania (2).

Ghiliani, Reiche, Rottenberg, De Stefani, Steck, e Baudi citano tutti questa comunisssima specie, anzi il Rot-

<sup>(1)</sup> Romano cita a pag. 20 un Ateuchus? « lungo 16 lin. con una linea longitudinale nel mezzo del corsaletto, sottile e poco profonda, ect. ect.» Io pure ho due esemplari simili, ma sono leggierissime anomalie.

<sup>(2)</sup> Romano a pag. 21 descrive un Ateuchus?, che io riporto a questa specie.

tenberg che la trovò a Catania, Girgenti e Siracusa, in riva al mare, dice che la Q era quasi sempre sola a rotolare le pallottole di sterco, mentre il 3 la seguiva e le correva in aiuto, quando era attaccata da nemici. Presso Palermo è comunissima a Mondello.

- variolosus F. . . . È citata dal Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg (Palermo, Catania, Siracusa, Nicolosi), De Stefani, e Steck. È la specie più comune, e si trova presso il mare, e sulle alture dei monti; varia assai nella grandezza, ed io ne posseggo esemplari appena più grandi di 10 mm.
- laticollis L. . . . Questa specie nuova per la Sicilia, fu trovata dal Prof.

  A. Palumbo nel febbrajo 1882 a Trapani, in riva al mare, in unico esemplare, assieme agli A. variolosus e semipunctatus. Questo esemplare fa oggi parte della mia raccolta, avendolo avuto regalato dal fortunato scopritore (1).

### Sisyphus Latreille.

Schaefferi L. . . Ghiliani , Romano , Reiche , Rottenberg (Catania , Girgenti , Siracusa), e De Stefani citano questa comunissima specie che si trova quasi tutto l'anno. Essa varia moltissimo in grandezza, ed io ne posseggo grandi appena 5 mm.; in questi esemplari la scultura delle elitre è confusa e solamente con una buona lente si possono riconoscere le strie , la finissima punteggiatura nonchè la pubescenza delle medesime (2).

#### Gymnopleurus Illiger.

- pilularius L. . . Citata dal Ghiliani e Romano, dal Rottenberg (Girgenti e Catania) e De Stefani, sotto il sinonimo di *Mopsus*Pall., e dallo Steck sotto quello di *Geoffroyi* Fuessl.
  È specie comunissima, e si vede volare al sole, in siti ove abbonda specialmente lo sterco bovino.
- Sturmi Mac Leay. . Reiche, Rottenberg (Palermo, Girgenti, Siracusa), Steck la citano, e Baudi la nota; è comune quanto la specie precedente.

<sup>(1)</sup> Romano cita pure gli A. Sennariensis ed intricatus, che non sappiamo a quale specie potevano riferirsi.

<sup>(2)</sup> Romano cita un Sisyphus Hessii che forse si riferiva a questi piccoli esemplari.

flagellatus F.... Questa specie che io non posseggo ancora, è citata dal solo Ghiliani, che non citò la Sturmi, che credo sia invece la specie da lui trovata,

#### Copris Geoffroy.

- hispanus L. . . . Comunissima d'inverno si trova questa specie sotto i sassi e sotto gli escrementi in profondi fori, citata dal Ghiliani, Romano(1), Reiche, e dal Rottenberg il quale dice « presso Palermo specialmente sul Monte Pellegrino comune sotto gli sterchi bovini, in esemplari grandissimi. 1 suoi fori rotondi vanno due piedi sotto terra, prima verticalmente, e poi alquanto orizzontali. De Stefani, Steck, e Baudi la citano, e notano pure. Il corno del 3 è variabilissimo per grandezza e forma.
- lunaris . . . . Assai più rara della specie precedente, difatti non è citata che dal Ghiliani (2), Romano, e De Stefani, che la dice poco frequente d'inverno e primavera. Baudi la nota. Io ne ho un discreto numero dei dintorni di Palermo. Varia pure moltissimo tanto nel 3, quanto nella Q, nella scultura del corsaletto e della testa.

#### Bubas Mulsant.

- bison L. . . . Citata dal Ghiliani , Romano (Onitis) , Reiche, Rottenberg (Palermo, autunno ed inverno), De Stefani, Steck, e notato dal Baudi. È comunissima, ed io l'ho di tutta la Sicilia ed anche di Pantellaria.
- Bertolini. Io posseggo qualche esemplare di bison che si avvicina alla bubalus per la forma del corsaletto, ma non è abbastanza caratteristica onde potere affermare con sicurezza che appartengono a questa specie. Procurerò di raccogliere materiale, onde definire il dubbio.

#### Onitis Fabricius.

Jon Oliv. . . . Questa specie abbastanza comune nello sterco umano, è stata citata dal Reiche, Rottenherg (Palermo presso

<sup>(1)</sup> Romano oltre questa specie citava il Copris paniscus F. che ne è sinonimo.

<sup>(2)</sup> Ghiliani cita pure il Copris emarginatus F. che è sinonimo di questa specie.

l'Oreto, Catania e Siracusa), De Stefani (Alcamo comune in marzo ed aprile), Steck, e notata dal Baudi.

#### Chironitis Lansberge.

- irroratus Rossi . . Citata dal solo Ghiliani, di Siracusa, e notata dal Baudi.

  lo ne posseggo un discreto numero trovati specialmente nel luglio a Castelbuono.
- hungaricus Herbst. . È citata dallo Steck, ed il Romano cita il *Clinias* F., che sarebbe sinonimo di questa specie. Io la posseggo in molti esemplari trovati nel luglio a Lampedusa nello sterco bovino.
- furcifer Rossi . . . Ghiliani e Reiche la citano, ed il Baudi la nota; non è rara, ed io l'ho trovata nel giugno ed agosto a Mondello nello sterco bovino; ne ho avuti pure degli esemplari raccolti a Messina.

#### Onthophagus Latreille.

- Amyntas Oliv. . . Questa specie è citata dal Romano, dal Rottenberg (Girgenti e Catania), setto il sinonimo di *Hubneri* F. e dallo Steck. Non è rara, ed io ne posseggo varii esemplari dei dintorni di Palermo trovati nello sterco di animali.
- taurus Schreber . Una delle specie più comuni, difatti è citata dal Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg (Girgenti, Catania), De Stefani (Monte Pellegrino, Alcamo, comune in aprile), Steck, e notata dal Baudi. Rottenberg dice di aver trovato pure la varietà del d, con le corna corte (capra Greutz). lo pure posseggo questa varietà a piccole corna corte e dritti, in pochi esemplari trovati a Messina, e trovo che è abbastanza caratteristica per dividerla dalla tipica taurus, a corna lunghe e rivoltate verso il dorso, non ostante che il Mulsant (1) dica « les cornes se montrent graduellement plus courtes, se reduisent chez quelques individus à deux petites dent et finissent même par disparaître.» lo posseggo pure la forma intermedia, cioè con le corna metà della grandezza usuale, li trovai nel maggio a Lentini, presso il lago.

<sup>(1)</sup> Hist. Nat. Coleop. de Fr. Lamellicornes. Paris 1871, p. 87.

verticicornis Laich. Stranissimo è il non trovare questa specie poco rara, citata di Sicilia; intanto è poco probabile sia stata confusa con altre. Io la posseggo sotto il sinonimo di
nutans F., in molti esemplari trovati nella provincia
di Palermo, in primavera nello sterco bovino, assieme ad altre specie.

vacca L. . . . Questa specie è citata dal Ghiliani , Romano , Reiche ,
De Stefani (Alcamo comune in aprile), Steck, e notata dal Baudi. Non è tanta comune come la specie
seguente , ma si trova in tutta l'isola. Romano cita
pure un O. medius J, Q, che sarebbe varietà del
vacca, ma ignoro in che differisca dal tipo, non possedendo io la Fn. Germ., dove il Panzer la descrisse.

coenobita Herbst. . Rottenberg è il solo che cita questa specie tanto comune, che egli raccolse a Catania e Siracusa; io l'ho di Palermo, Castelbuono, Mistretta ed altri punti dell'isola e ritengo che molti la confusero per la vacca L. a causa delle macchie delle elitre, che spesso prendono una tinta verdognola.

fracticornis Preyssl. Reiche, Rottenberg (Girgenti e Catania), De Stefani, (Alcamo frequente in aprile), e Steck, la citano, ed il Baudi me la notò. È comunissima, e si trova spesso con la specie precedente.

nuchicornis L. . Citata dal solo Steck e notata dal Baudi. Io non la posseggo ancora, forse perchè trovandola non curai di prenderla ritenendola la specie precedente.

marginalis Gebl. Questa specie Reiche la citò sotto il sinonimo di andalusiacus Wltl., Rottenberg (Girgenti, Siracusa, Palermo), De Stefani (Oreto, Alcamo comune in aprile),
ed il Baudi la notò. È comunissima, ed io ne posseggo una bella serie d'esemplari che variano alquanto
per struttura e colorito. Troviamo pure nel catalogo di
Berlino il sinonimo di maurus Luc., citato di Sicilia.

marmoratus Men. . Non conosco affatto questa specie della Russia meridionale, che trovo notata dal Cav. Baudi, fra le specie che egli possiede di Sicilia.

ovatus L. . . . . Questa specie è citata dal Romano, Rottenberg (Catania), e notata dal Baudi. De Stefani la citò comune di Alcamo trovata nell'aprile, sotto il falso nome di O. furcatus F., nome sotto il quale anche io la trovo nella mia collezione, essendomi stata così determinata a suo tempo.

var. ruficapillus Brull. Io non posseggo questa varietà notata di Sicilia nel catalogo di Berlino, e che il Reiche citò sotto il sinonimo di subaeneus Mén., nè so in che varia dal tipo, non avendo potuto studiare la descrizione.

punctatus III. . . È notata di Sicilia nel catalogo di Berlino, ma io non la posseggo ancora (1).

#### CACCOBIUS Thoms.

Schreberi L. . . . Reiche, (Onthophagus), Rottenberg (Catanía, Girgenti),

De Stefani (Alcamo comune in gennaio) e Steck citano tutti questa comunissima specie, che varia alquanto pelle macchiette rosse delle elitre che sono in
alcuni esemplari assai piccole, puntiformi all'apice,
e ricoprendo appena gl'interstizi di tre strie alla base,
mentre in altri ricoprono almeno cinque interstizii di
strie, ed all'apice, la macchietta è larga e tocca quasi
quella basale.

#### Oniticellus Serville.

- fulvus Goeze. . . . Questa specie è citata sotto il sinonimo di flavipes F. dal Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg (Catania e Siracusa), De Stefani (Alcamo, in aprile raro), dallo Steck (fulvus), e notato dal Baudi. È comunissima e varia molto in grandezza e pel colorito del corsaletto (2).
- pellipes F..... Questa specie è citata dal Romano sotto il sinonimo di pallens Ol., dal Rottenberg di Catania e Siracusa, ed è notata dal Baudi. È assai più rara della specie precedente, ed io ne posseggo soli quattro esemplari trovati a Palermo ed a Castelbuono (3).

<sup>(1)</sup> Romano cita pure l'O. lucidus Ill., non ostante sia specie meridionale, aspetter) per notarla che altri la ritrovi in Sicilia.

<sup>(2)</sup> Romano a pag. 21, cita un Oniticellus? del quale egli dice: «È simile in tutto al flavipes ma differisce in ciò che nel corsaletto il flavipes ha un sol punto fondo, o impressione, per ogni lato, e questo ne ha due, uno verso l'angolo posteriore, come nel flavipes, e l'altro verso la base, più distante dall'orlo esterno».

<sup>(3)</sup> Ghiliani citò di Sicilia l'O. concinnus Gené (Revelierei Muls. pag. 725 non 735, come cita il nuovo catalogo di Berlino), ma io dubito sia stata invece la pallipes, che egli trovò in Sicilia.

#### APHODIINI

#### Aphodius Illiger.

#### COLOBOPTERUS Muls.

- erraticus L. . . Citata dal Reiche, Rottenberg (Palermo e Catania), De Stefani (Alcamo, comune in marzo ed aprile), Steck, e notata dal Baudi. Il Romano la cita assieme ad una var.? che non essendo poi citata nelle sue osservazioni, non sappiamo a quale si riferiva. È comunissima nei campi e nei pascoli, fra gli escrementi, in està ed autunno.
- var. fumigatus Muls. Questa varietà che non trovo citata di Sicilia, è tanto comune quanto l'erraticus e se ne distingue per il colore oscuro delle elitre. Io ne posseggo un discreto numero dei dintorni di Palermo.

#### COPRIMORPHUS Muls.

scrutator Herbst. . Baudi mi notò questa specie, che io non posseggo, nè che altri cita di Sicilia (1).

#### OTOPHORUS Muls.

haemorrhoidalis L. Nuova per la Sicilia; ho trovata questa specie in tre esemplari nel luglio, nei boschi di Caronia. Io non la credo rara, e deve essere confusa nelle collezioni con l'A. granarius L.

#### APHODIUS Muls.

- fimetarius L. . . Romano, Reiche, De Stefani (Palermo, Alcamo, comune dat dicembre all'aprile), e Steck, citano questa comunissima ma bella specie che si trova in tutta l'isola.
- scybalarius F. . . Questa specie è citata dal Romano, Rottenberg (Palermo), Steck, e notata dal Baudi. È comunissima assieme alle varietà seguenti, le quali certamente i sopracitati autori, confusero colla specie tipica.

<sup>(1)</sup> Romano nota l'A. (Teuchestes Muls.), fossor L., che altri non citano.

- var. conflagratus F. Questa varietà che nessuno ha citato di Sicilia, è assai più comnne della tipica scybalarius F., dalla quale si distingue per avere le elitre sul disco una macchia nebbiosa più o meno grande. Io l'ho specialmente in numero da Castelbuono.
- var. nigricans Muls. Posseggo quest'altra varietà nuova per la Sicilia, in soli quattro esemplari, due dei quali donatimi dal Dr Roccella, che li trovò a Piazza Armerina. Si distingue dalla scybalarius F., per avere le elitre nere con il solo apice brunastro.
- suarius Fald. . . . Trovai sotto una grossa pietra alla Ficuzza, il 18 settem-Fre scorso, due esemplari di questa specie nuova per la Sicilia, ed auche per l'Italia.

#### EURYTUS Muls.

brunneus Klug. . . È nuova per la Sicilia, ed è assai rara; io non ne posseggo che quattro esemplari trovati, due a Castelbuono, uno alle Caronie, ed uno nella provincia di Trapani.

#### CALAMOSTERNUS Motsch.

#### Agrilinus Muls., Planolus Muls.

- granarius L. . . Citata dal Reiche, Rottenberg (da per tutto), De Stefani (frequente all' Oreto dal febbraio all'aprile), e notata dal Baudi. Romano la cita sotto il sinonimo di carbonarius Sturm. È comunissima, e si trova in tutta la Sicilia.
- var. apicalis Ragusa var. nov. Questa nuova varietà, io la baso su esemplari assai più piccoli del granarius L., che hanno l'apice delle elitre macchiate di color castaneo. Ne posseggo tre esemplari trovati alle Caronie.
- Var. concolor Muls. Posseggo un esemplare di questa varietà del granarius

  L., che differisce e si distingue dal tipo, per il colorito delle elitre che invece di essere nere, sono tutte di color castaneo; questa varietà è l'anello di congiunzione fra il granarius L., e la mia var. apicalis (1).

<sup>(1)</sup> Nel nuovo catalogo di Berlino mentre si ammettono delle varietà simili alla concolor Muls, citate dal Schilsky, nella Deutsche Ent. Zeit. 1888 pag. 305 a 321, questa, ed

ater var. Lucasi Harold. Non posseggo ancora questa varietà che il Baudi mi notò. Non è difficile però che in Sicilia si trovi l'ater Dej., essendo specie meridionale, e la varietà Lucasi essendo già stata trovatà in Sardegna.

#### APHODIUS 8. str.

#### Bodilus Muls.

- sordidus F. . . . Rottenberg dice di aver trovata questa specie a Catania, e Steck la cita pure. Io non la posseggo ancora nè l'ho vista di Sicilia.
- rufus Moll. . . È citata dal Romano sotto il sinonimo di rufescens F.

  Io posseggo un discreto numero d'esemplari da me
  trovati nei boschi di Caronia, negli escrementi, ed
  anche a Mistretta, ed a Trapani. Gli esemplari siciliani
  si distinguono per la loro piccola statura.
- lugens Creutz. . . Questa specie è citata dal solo Romano, e notata dal Baudi. È abbastanza comune, ed è strano che altri non l'abbiano citata di Sicilia.
- beduinus Reitter nov. sp. Questa specie nuova, è propria al Marocco ed all'Algeria; io ne posseggo molti esemplari di Castelbuono e della provincia di Trapani.
- hydrochaeris F... Reiche, Rottenberg (comune presso Palermo, Catania, Girgenti, Nicolosi), De Stefani (Oreto e Partenico, raro!), è notata dal Baudi. È comune, ed io ne posseggo varii esemplari dei dintorni di Palermo.
- nitidulus F. . . . Questa specie è citata dal solo Romano, e notata dal Baudi. Non è comune ed io ne ho, soli sei esemplari trovati in varii punti dell'isola.
- immundus Creutz. . Non posseggo aucora questa specie citata dal solo Steck.

#### MELINOPTERUS MULS.

#### Esimus Muls.

merdarius F. . . Questa bella specie è citata dal Ghiliani e dal De Ste-

altre descritte dallo stesso Schilsky, come buone varietà, li mettono, non so per quale ragione, in sinonimia! Io trovo che bisogna sempre serbar lo stesso criterio, e se si accetta una varietà di una specie come per esempio la foetens F. var. nigricollis Muls., perchè, il corsaletto è tutto nero, senza macchie, o la ferrugineus Schilsky, del nemoralis Er., che è più piccola ed ha le elitre bruno-chiare, ed allora bisogna anche accettare la rar. concolor Muls.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

fani (Alcamo poco frequente). Io la posseggo in discreto numero dei dintorni di Castelvetrano e Mistretta. È assai più rara della specie seguente (1).

tersus Er. . . . Questa specie già citata di Sicilia dell'Erichson, la troviano pure citata di Sicilia, nel catalogo del De Marseul sotto il sinonimo di suturalis Luc. Rottenberg la cita di Catania. lo la posseggo in molti esemplari specialmente della provincia di Trapani (2).

**\_\***\*\_

tessulatus Payk. . . È nuova per la Sicilia, e fu trovata dal Failla presso Castelbuono d'onde provengono gli esemplari della mia collezione. Questa specie in Sicilia è tanto variabile quanto nel resto d'Europa, ed abbiamo varie delle varietà descritte dal Mulsant, che giustamente il signor Schilsky ha riuniti al tipo, essendo leggerissime variazioni (3).

hiero dyphicus Klg. Baudi mi notò questa specie, che io non posseggo, e che sarebbe nuova per l'Europa, essendo conosciuta solamente d'Egitto.

lineolatus III. . Reiche, Rottenberg (Palermo, comune), De Stefani (Oreto, Alcamo, comune), Steck la citano, è notata dal Baudi. È comunissima, ed io l'ho di tutta la Sicilia e di Pantellaria.

dilatatus Reiche. Trovai a Licata ed a Trapani, cinque esemplari di questa specie nuova per la Sicilia; essa varia alquanto dalla specie tipica descritta dal Peloponese (4), ed il signor Reitter, al quale la comunicai, me la rimandò come var. nov. ampliatus Reitter, scrivendomi « è una stupenda varietà, forse specie».

<sup>(1)</sup> Nel nuovo catalogo non trovo la varietà atricollis Muls. del merdarius, a corsaletto nero e la rar. icterus Laichart con la sutura e margine delle elitre nera, perchè?

<sup>(2)</sup> Pria di questa specie anderebbe notata l'A. (Volinus Muls.) inquinatus F. citata dal Romano che merita però conferma pria di essere accettata fra le specie di Sicilia.

<sup>(3)</sup> Romano cita pure l'A. sticticus Panz., io per ora non la noto.

<sup>(4)</sup> Reiche et Saulcy, Annales de Fr. 1856, p. 399.

#### Melinopterus s. str.

#### Nobius Muls.

- prodromus Brahm. . È citata dal Romano, De Stefani (Alcamo, frequente in aprile), e notata dal Baudi. È co:nunissima specialmente nei boschi presso Castelbuono.
- punctatosulcatus Sturm. Posseggo varii esemplari, di questa specie nuova per la Sicilia, dei quali il Reitter mi scriveva ch'essi appartenevano per lo più alla var. tingis Reitter; li trovai comune a Mistretta.
- consputus Creutz. . Questa specie è citata dal solo Romano e notata dal Baudi. Io ne ho un discreto numero di esemplari avuti quasi tutti dall'amico Luigi Failla da Castelbuono, ove pare sia comune.

#### Nimbius Muls.

- contaminatus Herbst. La trovo citata di Sicilia nel catalogo del de Bertolini, vuol dire che qualcheduno l'ha citata di Sicilia, il Baudi me la noto. Io la posseggo in numero dalla Ficuzza, Piazza Armerina, e dintorni di Mistretta.
- obliteratus Panz. . È nuova per la Sicilia, almeno nessuno che io sappia, la cita. È più rara della specie precedente con la quale facilmente si può confondere, e dalla quale si distingue specialmente per il bordo del corsaletto che è privo di peluggine. lo l'ho delle Madonie e di Piazza Armerina.

#### Amidorus Muls.

#### Anomius Muls.

unicolor Ol. . . È citata di Sicilia nei cataloghi del Bertolini sotto il sinonimo di castaneus III., ed in quello di Berlino.

Io ne posseggo una bella serie d'esemplari avuti dal mio raccoglitore di Messina. L'ho vista pure in molti esemplari, raccolti nella provincia di Trapani, nella collezione l'alumbo (1).

<sup>(1)</sup> Romano cita pure l'A. obscurus F., che io per ora non noto, e nel catalogo del De Bertolini troviamo come varietà dell'obscurus il cribrarius Brull. con? dalmatinus Schmidt in sinonimia, notata di Sicilia.

Ragusae Reitter (1) nov. sp. L'anno scorso nell'ottobre, il sig. Luigi Failla-Tedaldi, scopriva un esemplare di questa specie nuova, sulle alture delle Madonie. Quest'anno egli ne ha trovato altri due esemplari. Sembra che sia alquanto rara.

#### Sigorus Muls.

porcus F. . . . . Questa specie è nuova per la Sicilia, dove è piuttosto rara. Io ne posseggo molti esemplari trovati a Messina, Piazza Armerina, Castelbuono, e Mistretta.

#### Trichonotus Muls.

- scrofa F. . . . . Il solo Rottenberg cita questa specie, da lui trovata a Catania. Io ne ho pochi esemplari trovati a Paler no ed a Mistretta.
- var. cinereus Muls.. Fu descritta nel 1870 come specie esclusiva di Sicilia, io la posseggo in due esemplari così determinati dallo Reitter, non ne conosco la descrizione, ma secondo quanto mi scrive il mio carissimo amico Reitter, si distingue dalla scrofa solamente per la base del corsaletto che è appena bordato.

#### Orodalus Muls.

Emadus, Calamosternus, Eudolus Muls. (ex part.) Phalacronotus Motsch,

- tristis Panz. . . . Posseggo tre soli esemplari di questa specie nuova per la Sicilia; l'ho trovati nelle vicinanze di Mistretta.
- quadriguttatus Herbst. Questa specie è citata dal Reiche, Rottenberg (Girgenti, Siracusa), De Stefani (Alcamo, raro) e dal Romano, sotto il sinonimo di quadrimaculatus F.; egli disse pure di avere una varietà (43) della quale nelle sue osservazioni a pag. 21 dice che differisce dal tipo per le macchie rossastre di ciascun'elitra che sono ambedue unite, formandone una allungata, dalla base fin presso all'estremità. (Varietà cruciatus Muls.?)
- quadrimaculatus L. È nuova per la Sicilia; ne posseggo un solo esemplare da me trovato alle Caronie.
- quadrisignatus Brull. Non posseggo ancora questa specie che trovo notata di Sicilia nel catalogo di Berlino.

<sup>(1)</sup> Sara descritta nelle Bestimmungs-Tabellen XXIV in corso di stampa.

biguttatus Germ. . . È nuova per la Sicilia e fu trovata da Luigi Failla nell'ottobre sulle alture delle Madonie. L'unico esemplare da me posseduto l'ebbi dal fortunato scopritore.

var. sanguinolentus Herbst. Posseggo due soli esemplari di questa varictà della biguttatus Germ., l'ho trovati nella provincia di Trapani.

#### NIALUS Muls.

#### Labarrus Muls., Subrinus Muls.

lividus Ol. . . . È citata dallo Steck, e notata dal Baudi. È comune ed io ne posseggo molti esemplari dei dintorni di Palermo e di Piazza Armerina raccolti dal Dott. Roccella.

varians Duft. . . . Questa specie che io posseggo in unico esemplare , è nuova per la Sicilia; l'ho trovata nella provincia di Palermo.

Sturmi Harold. . . Posseggo questa specie notatami dal Baudi, in un solo esemplare donatomi dall'amico Augusto Palumbo che la trovò nella provincia di Trapani.

#### Mecynodes Muls.

parallelus Muls... Rottenberg trovò questa specie a Catania, in riva al mare sotto una pietra, in gran numero tanto in esemplari unicolori, quanto in quelli con una fascia gialla; la trovò pure a Siracusa. Io ne ho pochi esemplari di Messina.

#### Biralus Muls.

satellitius Herbst. . Questa specie è citata sotto il sinonimo di *pecari* F. dal
Rottenberg che la trovò a Catania, ed anche dal De
Stefani che la dice frequente ad Alcamo. Baudi me
la notò col sinonimo di *equinus* Fald. È comune ed
io la posseggo di varii punti dell'isola.

#### Acrossus Muls.

siculus Harold. . . Reiche citò sotto il nome di *carpetanus* Gräells, questa specie esclusivamente siciliana, dalla quale, von Harold (1) che ne ebbe un esemplare 3º dal Fairmaire,

<sup>(1)</sup> Beiträge zur Kenntniss einiger coprophage Lamellicornien. Berl. Ent. Zeit. 1862, pag. 395.

disse che fu trovato in Sicilia dal Bellier de la Chavignerie, ma che non si potè precisare la località ove fu scoperta e che Reiche l'aveva determinata per carpetanus. Io ho trovato questa bella e grossa specie, nel luglio sulle Madonie, dove non è comune, e ne ho avuti esemplari dal Failla di Castelbuono (1).

- luridus F. . . . Romano, Reiche (var.) Rottenberg (comune ovunque, nelle diverse varietà di colore), De Stefani (Alcamo frequente in aprile), e notata dal Baudi. È comunissima ma non tanto quanto la var. variegatus; da noi per lo più le macchiette delle elitre variano da sei a dieci (var. interpunctatus Hbst.).
- var. nigrosulcatus Marsh. Questa varietà, che si distingue dalla luridus, per avere le elitre tutte d'un colore, senza le macchiette nere, con le sole strie oscure, è la varietà più rara che s'incontra da noi.
- var. variegatus Herbst. È comunissima e si distingue dalla *luridus*, per essere nera, con i lati e l'apice delle elitre macchiate di giallo-bruno.
- var. Faillae Ragusa var. nov. Ebbi donato da Luigi Failla un esemplare di questa bellissima e rimarchevole varietà, che ha le elitre colorate come la var. variegatus ma al contrario, cioè il nero è all'apice, ed il giallo-bruno alla base delle medesime. Ritengo sia stata trovata presso Castelbuono.
- var. nigripes F. . . Ho avuto questa varietà tutta nera della luridus da Castelbuono e da Piazza Armerina. Baudi mi notò una var. niger, che certamente deve essere questa.

#### Heptaulacus Mulsant.

alpinus Drap. . . . Questa specie è certamente quella notata dal Romano per sus llerbst, con la quale è facile confonderla, dal Reiche fu citata col sinonimo di carinatus Germ., e mi fu notata dal Baudi. È comunissima sulle Madonie d'està nello sterco bovino (2).

<sup>(1)</sup> Romano cita l'A. rusipes L., che merita conferma, pria di essere notata fra le specie di Sicilia.

<sup>(2)</sup> L'A. esuriens Er. (Helf. in litt.) di Sicilia, citata nel catalogo del de Marseul, e de Bertolini, è sinonimo di questa specie. Non so a quale specie appartenga l'A. thoracicus Chevr. citata dal Ghiliani.

#### Oxyomus Laporte.

sylvestris Scop. . . Posseggo due soli esemplari di questa specie nuova per la Sicilia, l'ho trovata sulle Madonie molti anni or sono e l'ebbi determinata da von Harold, che nel 1876 rivide tutti i miei Aphodius.

#### Pleurophorus Mulsant.

caesus Panz. . . . Questa specie tanto comune sotto le pietre, e sotto lo sterco sulla sabbia, fu citata dal Romano (Oxyomus), Rottenberg (Psammodius) (Palermo, ed alcuni esemplari del Simeto, al Piano di Catania, assai piccoli e di colorito rossastro), è notata dal Baudi. Io ne posseggo molti esemplari fra quali alcuni piccoli e rossastri, come quelli citati dal Rottenberg, da me raccolti a Lentini nel maggio.

#### PLATYTOMUS Muls.

sabulosus Muls. . . Il solo Rottenberg la cita (Psammodius) di Catania (non rara); io la posseggo in molti esemplari da me trovati sotto le pietre presso le saline di Trapani.

#### Rhyssemus Mulsant.

- germanus L. . . Rottenberg che la trovò comune in riva al mare a Messina e Catania, dice che gli esemplari siciliani variano da quelli tedeschi per doppia grandezza, interstizii delle elitre più piani, scutello della testa più lucente e fortemente granulato, ma crede aver visto nella collezione Kiesenwetter dei passaggi. Baudi me la notò, ed è comunissima specialmente in primavera; io ne raccolsi molti esemplari presso il lago di Lentini nel maggio.
- plicatus Germ. . . È nuova per la Sicilia e fu da me trovata in unico esemplare, nel maggio, a Villarosa, sotto un sasso; l'ebbi allora determinata per Godarti Muls., che è sinonimo della plicatus.
- arenarius Costa . . Fu descritta di Sicilia, e Baudi me lo notò. Io ne posseggo un gran numero d'esemplari trovati sui muri del mio giardino, d'inverno.

verrucosus Muls. . Rottenberg trovò questa specie sulle sabbie di Mondello ed a Catania. Nella mia collezione esiste un esemplare con questo nome, ma eccetto per avere una punteggiatura più marcata sul corsaletto, non posso di-

viderlo dai miei arenarius Costa.

algiricus Luc. . Ne posseggo un solo esemplare, determinatomi a suo tempo dal signor von Heyden, che mi scriveva di possedere anche lui questa specie, di Sicilia. Nessuno l'ha mai citata, e sarebbe nuova per la nostra fauna.

sulcigaster Muls. . Reitter mi determinò con questo nome due esemplari da me posseduti e trovati a Castelbuono; sarebbe nuova per la Sicilia, essendo conosciuta solamente di Sardegna e Corsica. Io temo che nella determinazione di queste tre ultime specie vi sia confusione. Ritornerò sull'argomento, appena avrò raccolto più materiale.

#### Diastictus Mulsant.

vulneratus Sturm. . Posseggo un solo esemplare di quest'altra specie nuova per la Sicilia; l'ho trovato presso Mistretta.

#### Psammodes Laporte.

#### PSAMMOBIUS Heer..

sulcicollis III. . . Non posseggo ancora questa specie, citata dal solo Romano, e dallo Steck.

porcicollis III. . . Romano, Ghiliani, Rottenberg (Mondello e Catania, non rara), e De Stefani (Trapani), la citano, Baudi la nota.

Io ne posseggo pochi esemplari dei dintorni di Palermo.

scutellaris Muls.. . Il solo Rottenberg la cita avendone trovato un esemplare a Catania. Io ne ho tre esemplari da me trovati nella provincia di Palermo.

laevipennis Costa . Posseggo un solo esemplare di questa specie nuova per la Sicilia, l'ho trovato nella provincia di Trapani.

#### Chiron Mac Leay.

digitatus F. . . . Specie dell'Indie orientali, Egitto e Senegal, scoperta in Sicilia dal Dottor Helfer, e che nessuno a mio sapere ha ritrovato in questi ultimi tempi. Ignoro la località ove fu scoperta; l'unico esemplare di Sicilia che esiste nella mia collezione l'ho avuto dal Reitter, che l'ebbe dal Fairmaire.

#### **HYBOSORINI**

#### Hybalus Brullé.

glabratus F. . . . Costa la citò come specie siciliana (1), dicendola poco frequente in varie contrade della Sicilia. Rottenberg ne trovò varii esemplari sull'erba a Siracusa, ed a Catania, e la citò col sinonimo di dorcas F., come pure il De Stefani che la dice frequente in primavera ed autunno, a'le Madonie e Santa Ninfa. Steck la cita anche, ed il Baudi la nota. È la Geobius cornifrons citata dal Ghiliani e Romano. È comune, e si trova spesso morta, sulle vie in campagna.

var. graecus Sturm. È citata dal Romano sotto il sinonimo di (Geobius) barbarus Cast. Rottenberg la trovò morta sulla via a Girgenti, e Baudi me la notò. È assai più rara della glabratus F., ed io ne ho varii esemplari che concordano benissimo con la descrizione del Lucas (2), ma per me non è che una varietà della specie precedente, come lo è pure la Benoiti Tourn., descritta di Sicilia (3) sopra esemplari trovati a Messina da Luigi Benoit.

Osservazione. — Io cito l'Hybalus graecus Sturm, solamente come varietà giacchè avendo raccolto quasi cinquanta esemplari d' Hybalus onde studiare attentamente le specie di Sicilia, essendone la sinonimia assai imbrogliata, ciò che mi provava l'indecisione dei varii autori a distinguere i caratteri delle varie specie, ho trovato nei miei 47 individui (20 or e 27 QQ) tali variabilità di caratteri, che se avessi rinvenuta una o altra delle mie varietà, in località poco esplorate, avrei e rtamente creduto trattarsi di specie nuove, mentre viste così in numero, si capisce benissimo non trattarsi che di semplici e leggiere varietà. Difatti noi vediamo in alcuni individui or d', il corno sulla testa grande e rivolto all'indietro, mentre in altri è piccolissimo ed appena visibile, ed in due esemplari, corto e tozzo. In alcune QQ, la testa ha quei due piccolissimi tubercoletti che si scorgono anche nei

<sup>(1)</sup> Costa. Fauna del Regno di Napoli, Coleotteri per Achille Costa, Napoli 1849-51 pag. 9.

<sup>(2)</sup> Remarques synonymiques sur le genre *Hybalus*, etc. Annales Soc. Ent. Fr., 1855, pag. 547.

<sup>(3)</sup> Mitt, Schw. Gesell. 1864 p. 266.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

#### Hyboserus Mac Leay.

Illigeri Reiche... Questa specie è citata dal Ghiliani. Io ne posseggo un discreto numero di esemplari avuti tutti dall'amico Augusto Palumbo che pare la trovi comunemente a Castelvetrano, io stesso non l'ho mai trovata. Ne ho visto pure esemplari di Licata, trovati dall'amico Filippo Re nel luglio 1891 (1).

#### TROGINI

#### Trox Fabricius.

perlatus Goeze. . . Questa specie è citata di Sicilia da von Harold (2), che dice che gli esemplari di Sicilia come quelli di Spagna, Sardegna, Nizza e Pirenei, appartengono alle tre varietà a, b, c, e formano i passaggi alla specie tipica.

var. Fabricii Reiche Romano la cita col sinonimo di granulatus F. Rottenberg la citò di Palermo, ed il De Stefani la dice poco

33, appena accennati, mentre in altre scompariscono del tutto, specialmente quando la testa è liscia invece di essere fortemente aggrinzita. Il corsaletto è marcato di grossi punti, isolati, o a piccoli gruppi riuniti, lateralmente più che sul disco, o ricoperto di una finissima punteggiatura, o assolutamente lucente senza nemmeno le due fossette laterali; con i due tubercoletti sul mezzo sporgenti ed assai accentuati, o appena marcati o mancanti, ed invece con una specie di cavo; oppure con un grosso solco mediano ben marcato ed intiero in alcuni, e solamente all'apice in altri. Le elitre sono intieramente lisce, o hanno delle lince leggermente accennate che variano da nove (per ogni elitra) ad una sola presso la sutura. Dopo ciò io credo difficile potere sostenere la validità della specie graecus, che è basata specialmente su individui a corsaletto punteggiato.

<sup>(1)</sup> Romano cita un Hyboserus rufulus, ed un H. brasiliensis, che certamente non potevano essere invece che la Illigeri.

Mi accorgo ora, che omisi i Pettinicorni di Sicilia citati dal Romano, essi sono il Lucanus cerrus, capreolus, parallelus, 2 specie? ed il Sinodendron cylindricum. Fuori dell'ultima specie le altre non esistono in Sicilia. Anche il Ghiliani citando il Lucanue tetraodon Thunb. da lui trovato a Castelbuono, disse di avere altra specie da determinare forse nuova! Egli citò il Dorcus parallelopipedus ed il Sinodendron cylindricus.

<sup>(2)</sup> E. von Harold. Monographie der Gattung Trox. Coleopt. Heft. IX, 1872.

frequeute nel dicembre sul Monte Pellegrino. Si distingue dal tipo per le spatule delle elitre che invece di nere sono rossastre.

hispidus Pantopp. . Costa (loc. cit.) la dice poco rara in Sicilia, Reiche la cita, Rottenberg la trovò a Messina, e Baudi la nota, con le due varie à seguenti. A questa specie deve riferirsi la sabulosus Fabr. citata dal Ghiliani, specie che ha in sinonimia anche un hispidus ma Oliv. È la specie più comune ed io la posseggo in molti esemplari di Messina, Palermo e Ficuzza.

var. asiaticus Fa'd: Si distingue dal tipo per gl'intervalli dei tubercoli minimi e quasi mancanti, con le file più evidenti.

var. nodolosus Harold. In quest'altra varietà dell'hispidus gl' intervalli dei tubercoli sono più distinte con le file meno evidenti, le str'e delle elitre fortemente punteggiate con i tubercoli tutti confluenti-transversalmente.

Armerina dal Dott. Federico Roccella dal quale ebbi Punico esemplare esistente nella mia collezione. Questa specie vive in siti sabbiosi.

(continua)

E. RAGUSA.

#### GEOM. VITALE FRANCESCO

#### STUDII SULL'ENTOMOLOGIA SICULA

NOTA V.ª

GL' HYPERINI (Capiomont) Messinesi.

(Cont. V. N. 3, An. XI).

var. siculus Capiomont—Comunissima. Si rinviene mescolata alla specie tipo.

**plantaginis** Degèer.—Comune. Abbiamo raccolto quest'insetto nei prati a terra nella primavera.

Secondo il Chiarissimo sig. Bargagli tale insetto vive su la *Plantago*; però, cita Hoffmann che trovò la larva in maggio

in Stuttgart nel calice della *Lychnis dioica* in fiore; cita Desvoidy secondo cui la larva minerebbe le foglie di *Plantago lanceolata*, ecc. ecc.

Mathieu afferma che le larve stieno nelle spighe florali di diverse specie di *Plantago*, quali la major, la media e la lanceolata. De Géer cita anco la *Plantago major* come quella che ospita le larve di detta specie.

Quest'insetto secondo Capicmont abita l'Europa e l'Algeria e non è raro nei dintorni di Parigi.

In Italia si trova nel Trentino, in Gorizia in Piemonte in Lombardia ecc. ecc.

In Sicilia è stata rinvenuta finora soltanto da noi, quindi dobbiamo reputarla nuova per la fauna Sicula.

var. posticus Gyll.—Rarissima. Solo due esemplari di questa interessante varietà abbiamo potuto fin qui catturare. Uno lo presimo nel maggio 1888 in quel di Castanea, contrada Ariella, e l'altro in quel di Galati contrada Andolina nell'ottobre 1889. È sparsa in quasi tutta l'Europa ma non è comune in alcun posto.

### Sub-gen. PHYNTONOMIDIUS Capiomont

- trilineatus Marsh.—Comune. Sull'erbe dei prati, e precisamente ove rinvengonsi leguminose. Ne presimo una grande quantità nel maggio 1891 in contrada Scoppo, ove eravamo a villeggiare. Al Faro, a Galati, a Castanea, a Camaro, breve ovunque siamo stati a cacciare insetti abbiamo raccolto questa specie. Il Bargagli dice che « in giugno a Querceto in Val d'Elsa, era « frequente in tutti i suoi stadii sulla Lupinella, Onobrychis « sativa, in flore ». È specie comune in tutta Europa ed Algeria. In Sicilia l'han trovato Failla, De Stefani, Ciofalo, il Cav. Baudi ecc.
- var. plagiatus Redt.—Comunissima. La si rinviene assieme al tipo, ed è facilmente riconoscibile, sia alla colorazione delle elitre, sia alla statura. Il nuovo Catalogo di Berlino, la mette come sinonimo del trilineatus, ma è necessario che si corregga un tale errore.
- nigrirostris Fabr. Comune. Sulle inflorescenze di Hedysarum coronarium ne raccolsimo nella primayera del 1889, centinaia di

esemplari, in quel di Calamarà. È specie veramente interessante, giacchè offre la colorazione delle elitre diversa dalla comune colorazione di tutti gl' Hyperini. Redtembacher la vidde sul Trifolium pratense; e su varie Ononis la raccolse Girard, confermato dal Capiomont. Hoffmann la trovò nei capolini di Buphthalmus salicifolium, mentre Kaltenbach e Mathieu la trovarono nei trifogli. È sparsa in tutta l'Europa e paesi limitrofi. In Italia settentrionale è comune. Di Sicilia la citano, Capiomont, Failla, Baudi.

var. G Capiomont — Rarissima. Un solo esemplare ne raccolsimo nel maggio 1888 in quel di Castanea contrada Ariella sotto le fascine di *Hedysarum* da recente falciate.

incomptus Bohm.—Rarissimo. Nel dicembre 1890 ne raccolsimo un esemplare sotto la corteccia di un albero di Castagno in quel di Rapano. Non ci è stato facile trovarne altri esemplari. A dire il vero essendo questa specie rarissima, non ci siamo fidati della sola nostra classificazione, quantunque, l'avessimo perfettamente paragonata ai caratteri diagnostici del Capiomont, e l'abbiamo voluto far vedere a qualche altro, molto più capace di noi, come il Desbrochers des Loges, che ce la rimise con il suo bravo nome, e un'annotazione di desiderata; ma non avendone alcun altro esemplare non abbiamo potuto soddisfare la voglia del Chiarissimo nostro amico. Il Capiomont non ne vidde che soli due esemplari originari del Portogallo.

È specie interessante e nuova per la fauna italiana.

#### Gen. Limobius Schoenherr.

dissimilis Herbs.—Non raro. Abbiamo parecchi esemplari raccolti qua la nei prati di Hedysarum. Gyllenhal dice che quest'insetto vive sul Trifolium montanum, mentre Mathieu e Kaltenbach lo dicono proprio dei Geranium, e Bold ed Hardy del Geranium sanguineum.

È specie comune in tutta Europa e Algeria. De Bertolini cita la Sicilia il Napoletano e la Sardegua, come paesi in cui fu trovato in Italia. Di Sicilia lo citano pure Failla, De Stefani, Baudi ecc.

# Gen. Coniatus (Germar) Schoenherr.

tamarisci Fabr.—Comunissimo. In tutte l'epoche dovunque si trovano le *Tamarix*. Ne abbiamo raccolto al Gesso, al Gallo, a Rodi, a Calamara, al Faro, ecc. ecc. Da maggio ad ottobre basta battere la chioma delle piante su citate; mentre da ottobre a maggio nelle fenditure dei rami o dei tronchi; se ne trovano a migliaia.

Linneo, Fabricio, Struve, Rossi, Damry, Capiomont citano come pianta ospitante la *Tamarix*, invece il Conte Emanuel in Savoia trovò la specie citata su la *Myricaria germanica*.

È specie comune in tutta Europa e paesi limitrofi. In Italia è anco comune, ed in Sicilia è stata trovata da quasi tutti gli entomologi.

repandus Fabr. — Comune. Si rinviene assieme alla specie precedente negli stessi posti avanti citati. Anche Jacquelin Duval, Capiomont, Manuel, Pirazzoli ecc. l'han trovato su le *Tamarix*.

A dire del Bargagli questa specie però si scosta maggiormente dal mare, tanto che è stata trovata in Savoia, Lombardia, Alsazia, e De Bertolini la cita per l'Italia superiore. Nessuno pria d'ora la citava della Sicilia, quindi essa è una nuova conquista della fauna siciliana, la quale se accuratamente studiata, e ricca oltre ogni dire, di specie rare, e nuove.

A questo punto termina l'enumerazione delle specie di *Hyperini* da noi fin oggi raccolti, nelle contrade, Messinesi, e non crediamo di essere stati indietro agli altri raccoglitori, chè parecchie specie e varietà, nuove per la Sicilia, vi abbiamo trovato. Vero è che non sono solo quelle anzi enumerate le specie trovate in Sicilia, ma se non siamo stati fortunati nel trovarle tutte, siamo contenti di averne trovato delle nuove.

Ben più numerose sono le specie raccolte nella nostra ridente Isola, e noi ci permetteremo di completare le poche notizie già date, col catalogo sinonimico topografico, qui seguente.

# HYPERINI

#### HYPERA

Germar.

#### PACHYPERA Capiomont.

\* cyrta Germ.—Sicilia—Cap.-Hev. turbata Bohm.

#### HYPERA s. str.

- \* intermedia Bohm.
  - Q fuscescens Bohm.

v. marmorata Cap. -Sic.-Amantea-Vitale.

philantha Oliv.—Sic.-Termini-Imerese-Messina—Cap.-De Bert.-Failla-Ciofalo-[Vitale-Baudi. limbata Dohl.

lateralis Dejan.

\* austera Bohm. (1)—Sic.—De Bertolini.

fuscata Bohm.

tigrina Walt.

meridionalis Villa.

corpulenta Schauf.

comata Bohm.-Sic.-De Bert.

palumbaria Dej.

\* oblonga Bohm.—Sic.—Cap.-De Marsuel-De Bert.-Hey.

salviae Sch.—Sic.—Cap.

Q latipennis Bohm.

globosus Dej.

Bruchi Capio.—Sic.—Baudi.

# BRACHYPERA Capiomont.

circumvaga Bohm.-Sic.-Cap.-De Bert.-Hey.

turgida Dej.

crinita Bohm.—Sic.-comune—De Bert.-Failla-De-Stef.-Ciofalo-Vitale-Baudi. visnagae Ol.

socialis Bohm.

<sup>(1)</sup> Quantunque il catalogo di Berlino ne faccia una varietà della philantha, pure noi col Desbrochers la riteniamo una specie distinta, come la ritenne il Capiomont.

#### PHYTONOMUS Schoenherr.

#### Donus Cap.

#### ANTIDONUS Bedel.

```
punctatus Fabr.—Sic.-Palermo-Mes.—Fail.-De Stef.-Vit.-Bau.
pictus Four.
austriacus Horbs.
mevius Mars.
fasciculatus Herbs.—Mes.—Vitale-Baudi.
dauci Oliv.—Sic.—Romano.
variegatus Bach.
v. lunatus Woll.—Sic.De Bert.
```

### DAPAL1NUS Capiomont.

```
meles Fabr.—Sic.—Baudi.
trifolii Herbs.
borealis Germ.
straminea Marsh.
```

### TIGRINELLUS Capiomont.

```
* maculipennis Fair.—Sic.—Cap.-Hey.
pastinacae Rossi—Sic.—Failla.
setosus Bohm.
v. albicans Cap.—Sic.—Failla-Baudi.
v. tigrinus Dej.—Sic.—Baudi.
```

### PHYTONOMUS Capiomont

```
polygoni Fabr.—Sic.-Mess.-Madonie—Romano-Vitale-Failla-Baudi.
arator Lin.
pedestris Payh.
miles Payh.
suspiciosus Herbs.—Sic.—Failla.
meles Gyll.
punctifer Sch. (ined.)
subflavus Sch. (ined.)
bitaeniatus Marsh.
```

murinus Fabr.—Sic.-Mes.—Rom.-Cap.-Vit.-Fail.-Baudi.

insidiosus Bohm.

melancholica Fabr.

brunnipes var. Sch.

variabilis Herbs. - Sic.-Ter.-Mes. - Ciof.-Vit.-Bau.

suturalis Redt.

v. siculus Cap.—Sic.-Mess.—Cap.-Hey.-Vit.-Bau.

plantaginis De Geer.-Sic.-Mess.-Vit.-Bau.

v. posticus Gyll.-Sic.-Mes.-Vit.-Bau.

### PHYTONOMIDIUS Capiomont.

trilineatus Marsh. - Sic.-Pal.-Ter.-Mes. - Fail.-De Stef.-Cio.-Vit.-Bau. repandus Oliv.

v. plagiatus Redt. - Sic.-Pal.-Mes. - De Stef.-Vit.-Fail.-Bau.

nigrirostris Fabr. -- Sic.-Pal.-Mes. - Cap.-Hey.-Vit.-Bau. virescens Quen.

v. g.-Mes.-Vit.

- \* jucundus Cap.—Sic.—Bellier-Cap.Hey.
- \* scolymi Cap.—Sic.—Cap.-Hey.
- \* constans Bohm. Sic. Hey.-Bau.

balteatus Chev.

incomptus Bohm.—Mes.—Vitale.

\* vicae Gyll.-Sic.-De Stef.-Bau.

laticollis Hocch.

griseus Dej.

#### Limobius

Schoenherr.

borealis Payk.

dissimilis Herbs.—Sic.-Pal.-Mes.—De Bert.-Fail.-De Stef.-Vit.-Bau. globicollis Reich.

#### Coniatus

Germar.

tamarisci Fabr.—Sic. ovunque—De Bert.-Fail.-De St.-Ciof.-Vit.-Bau. repandus Fabr.-Mes.-Vitale.

BAGOIDES Capiomont.

sunvis Gyll. - Sic. - Capiomont.

H Naturalista Siciliano, Anno XII



# Bibliografia citata

Bar.-Bargagli P.-Rassegna biologica dei Rincofori europei. Firenze 1887.

Bau.-Baudi Fl.-Lista dei Rincofori raccolti in Sicilia (inedita).

Cap.—Capiomont G.—Révision de la Tribu des Hypérides (Lac.) Paris 1867.

Ciof.—Ciofalo S.—Catalogo dei Coleotteri di Termini-Imerese. Catania 1886.

De Bert.—De Bertolini S.—Catalogo sinonimico topografico dei coleotteri d' Italia. Firenze 1872.

De Mars.—De Marseul A.—Catalogus coleopterorum europeae. Paris 1863.

De Stef.—De Stefani T., Riggio G. — Catalogo dei Coleotteri siciliani. Palermo 1882.

Fail.-Failla L.-Catalogo dei Coleotteri di Sicilia. Palermo 1871.

Hey.— Heyden, Reitter, Weise — Catalogus coleopterorum europae ecc. Mödling 1891.

Lunardoni-Gl'insetti nocivi. Napoli 1889.

Romano-Catalogo dei Coleotteri raccolti in Sicilia. Palermo 1849.

Targioni-Tozzetti A.-Annali della R. S. Ent. Agraria di Firenze. Firenze 1884.

Villa A.-Bollettino dell'Agricoltura N. 18 (1874), N. 32 (1876).

# COLEOTTERI NUOVI O POCO CONOSCIUTI DELLA SICILIA

#### \_\_\_\_\_

### DI ENRICO RAGUSA

# Chaetarthria seminulum Payk.

Questa specie nuova per la Sicilia, fu da me trovata nel maggio a Lentini, presso il lago sotto delle pietre immerse in terreno melmoso. Ne trovai un solo esemplare, ma ne avrei di certo potuto raccogliere di più, se l'avessi allora conosciuta.

#### Aleochara succicula Thoms.

Questa specie nuova per la Sicilia, fu trovata dal sig. Luigi Failla Tedaldi, nell'ottobre sulle Madonie, in tre esemplari.

# Atheta (Traumoecia Rey.) picipes Thoms.

Failla-Tedaldi trovò sulle Madonie nei primi di ottobre due esemplari di questa specie nuova per la Sicilia.

# Bolitochara Reyi Sharp.

Questa splendida specie conosciuta solamente dalla Francia, fu trovata sulle Madonie da Luigi Failla Tedaldi che me ne inviò un solo esemplare che prese dentro un fungo.

#### Bolitochara lucida Grav.

Dissi nel mio catalogo ragionato che questa specie era nuova per la Sicilia, mentre il Fairmaire la descrisse di Sicilia (1) sotto il sinonimo di *elegans*, negli Annali della Soc. Ent. di Francia 1852, pag. 71, poi nel 1885 pag. 312, dice della sua *B. elegans* « il faut rayer cette espèce, qui n'est qu'une varieté fort claire, de la *B. lucida* chez la quelle la couleur jaune envahit le brun sur les élytres et l'abdomen ».

#### Euryusa laticollis Heer.

Altra specie nuova per la Sicilia trovata dal Luigi Failla sulle Madonie nell'ottobre scorso, ed inviatami in unico esemplare assieme alle altre specie. Credo sia stata trovata nei funghi.

# Tachinus Lederi Epp.

Ebbi dal Failla Tedaldi tutto il materiale raccolto in una gita alle Madonie fatta nei primi di ottobre, e vi trovai buon numero di questa specie nuova per la Sicilia ed anche per l'Italia, essendo conosciuta solamente dal Caucaso! Se l'istesso Dottore Eppelsheim non me l'avesse determinata per *Lederi*, dubiterei dell'esistenza di questa specie in Sicilia.

<sup>(1)</sup> E non di Gallia, come erroneamente è notato nel nuovo catalogo di Berlino.

# Tachyporus (Lamprinus) pictus Fairm.

Questa bellissima specie fu descritta di Sicilia dal Fairmaire, Ann. Soc Ent. Fr. 1852, pag. 71, sopra un esemplare spedito da Luigi Benoit. Leprieur (loc. cit.) nel 1853 pag. LX (1), ritrovato l'insetto in Algeria propone chiamarlo *Fairmairei*, essendovi già un *T. pictus* Er. Fairmaire (loc. cit.) nel 1885 pag. 312, rilevando l'osservazione del Leprieur, dice che il signor E. Truqui, che aveva trovato l'insetto a Cipro, gli aveva già fatta l'istessa osservazione proponendo di chiamarlo luctuosus.

Io credo dunque che nel nuovo catalogo di Berlino bisognava mettere:

| <i>pictus</i> Fairm, A. 1852, 71 | Si. | I. | Ca. |
|----------------------------------|-----|----|-----|
| Fairmairei Lepr. A. 1853, LX.    |     |    | Hi. |
| luctuosus Fairm. A. 1855, 312    |     |    | Gr. |

### Stenus atratulus Er.

Nell'agosto scorso in un' escursione fatta assieme al Prof. Achille Costa, a Santo Ciro (Mare dolce) presso Palermo, trovai varii esemplari di questa specie nuova per la Sicilia, sotto le pietre vicino l'acqua.

# Trogophloeus (Taenosoma) parvulus Rey.

Nell'agosto scorso trovai alla Navurra, in una fontana, alcuni esemplari di questa specie che vi erano caduti nell'acqua. È nuova per la Sicilia.

# Sericoderus lateralis Gyll.

Nell'ultima escursione fatta alla Ficuzza, nel settembre scorso trovai sotto una pietra, un esemplare di questa specie nuova per la Sicilia.

### Peltinus velatus Rey.

Dobbiamo la scoperta di questa specie nuova per la Sicilia, al signor Prof. Filippo Re, che ne trovò un discreto numero d'esemplari nell'ago-

<sup>(1)</sup> Non CX, come citò Fairmaire An. Soc. Ent. Fr. 1855 pag. 312, errore pure copiato (110) nel nuovo catalogo di Berlino.

sto scorso, ai laghi di S. Nicola, provincia di Trapani. Debbo la determinazione di questa specie al sig. Ed. Reitter che mi seriveva che egli la riteneva per *Peltinus velatus* Rey., ma forse poteva essere la *Walkeri* Matth. di Sardegna. Siccome non posseggo le descrizioni di queste due specie, nulla di positivo posso affermare eccetto l'esistenza del genere.

# Orthoperus punctatus Wank.

Posseggo due esemplari di questa specie nuova per la Sicilia, li ho trovati nei dintorni di Palermo.

# Orthoperus picatus Mrsh.

Posseggo questa specie nuova per la Sicilia, in due esemplari donatimi dal Prof. Filippo Re, che li raccolse nel dicembre a Licata.

# Rhypobius Fiorianus Matth.

Trovai fra le specie da me raccolte nelle vicinanze di Castelbuono un esemplare di questa bellissima e distinta piccola specie, nuova per la Sicilia.

# Telmatophilus brevicollis Aub.

È nuova per la Sicilia, e ne trovai un bell'esemplare presso il lago di Lentini nel maggio.

# Cryptophagus nigritulus Reitt.

È nuova per la Sicilia ed anche per l'Italia; l'ha scoperta il signor Luigi Failla Tedaldi, presso Castelbuono, che me ne inviò varii esemplari in comunicazione. Fu descritta dallo Reitter sopra esemplari scoperti in Asturia, Andalusia, e Lenkoran.

#### Cryptophagus Brucki Reitt.

Altra specie nuova per la Sicilia e l'Italia, ne dobbiamo la scoperta pure al Failla Tedaldi, che me ne dono un esemplare trovato presso Castelbuono.

Questa specie era conosciuta dal Caucaso, Siria, e Turchia Europea.

# Melanophthalma transversalis Gyll.

Trovai un esemplare di questa specie, nuova per la Sicilia, battendo degli alberi nel bosco della Ficuzza nell'agosto scorso. Mi fu determinata dal signor Reitter.

# Synchita mediolanensis Villa.

Nei primi del settembre scorso, mentre pranzavo in giardino, venne a posare sulla tovaglia, attirato dalla luce delle lampade, un esemplare di questa specie nuova per la Sicilia.

Romano citò la S. juglandis F. che io notai, ma che non posseggo, chi sa non sia stata invece questa specie.

#### Hadrotoma bifasciata Perris.

Posseggo cinque esemplari di questa specie, nuova per la Sicilia e per l'Europa, li trovai in primavera sui fiori nei campi della R. Favorita presso Palermo. Era conosciuta solamente dell'Algeria (Bona, Teniet).

# Anthrenus verbasci L.

#### var. confusus Reitter.

Ebbi dall'amico Luigi Failla un esemplare di questa varietà, distinta dalla *verbasci* per essere quasi intieramente ricoperta di squame grigiobiancastre, con le macchie oscure appena accennate.

#### Anthrenus Biskrensis Reitt.

Preparando degli *Anthrenus* raccolti anni or sono nelle mie escursioni, ho trovato due esemplari di questa specie, cosicchè oltre a Lampedusa, trovasi pure nei dintorni di Palermo.

#### Anthrenus versicolor Reitt.

Trovai nei dintorni di Palermo, un esemplare di questa bellissima piccola specie ad elitre rosse, conosciuta solamente di Attica.

#### Corticeus fasciatus F.

### var. unicolor Ragusa var. nov.

Il mio amico Luigi Failla Tedaldi mi donò l'anno scorso alcuni esemplari del *Corticeus fasciatus* F., da lui trovati sulle Madonie, alcuni nel maggio, ed altri nell'ottobre; fra questi ultimi, trovai una bellissima varietà, assai distinta per le elitre intieramente nere, senza la fascia rossa sulla parte anteriore delle medesime. Del resto tranne del colorito, in nulla differisce dalla tipica *C. fasciatus*.

# Gastrallus immarginatus Müll.

Dimenticai di notare questa specie nella lista dei coleotteri da me raccolti, nel luglio scorso a Lampedusa; ne trovai un esemplare battendo le piante di *Lentiscus*.

(continua)



DOTT. G. RIGGIO

# CORRISPONDENZE SCIENTIFICHE MODERNE

DEGLI

# Animali figurati nel PAMPHYTON SICULUM del Cupani

(Cont. v. An. X1—N. 6-7-8)

# UCCELLI

Prima di cominciare la rassegna di questa classe di animali, ad onor del vero debbo dichiarare, che il Cav. Luigi Benoit, nella sua Ornitologia Siciliana, Messina 1840, riportò quasi tutte le denominazioni del Cupani, riferendole in sinonimia delle specie a cui appartengono. Però non indica tassativamente le tavole e le figure, e riporta qualche nome che io non ho trovato, mentre omette alcuni nomi annessi alle figure. Alcune corrispondenze inoltre sono manifestamente sbagliate; la qual cosa va certamente attribuita al non avere potuto il Benoit confrontare direttamente le figure, spesso imperfette del Cupani, cogli esemplari della sua collezione, come dichiara egli stesso nella prefazione del suo libro; cosa che io ho potuto fare mercè la compiacenza del Ministero.

Dal mio canto aggiungo che ho fatto il lavoro esclusivamente sulle figure ed indipendentemente del lavoro del Benoit; prima alla Biblioteca Nazionale e poi nell'Istituto Zoologico. Dopo ho confrontato le mie determinazioni con quelle del Benoit, e nel maggior numero dei casi ho trovato esatta corrispondenza. Pertanto, per non moltiplicare troppo le note, tralascio in generale di riportare le citazioni del Benoit, e ricorderò solamente quelle sulle quali non mi trovo di accordo con lui e quelle non riportate da questo autore. Riporto le citazioni di Doderlein e quelle di Malherbe, tratte probabilmente dal Benoit, perchè in numero assai limitato.

Sento ancora il dovere di ringraziare il Ministero della Pubblica Istruzione ed il signor Cav. Giorgi, Prefetto della Biblioteca Nazionale di Palermo, i quali, aderendo alla richiesta del mio Direttore Prof. Doderlein, accordarono il permesso per il prestito, nel Museo Zoologico, del vol. III del Pamphyton; permettendomi così di confrontare direttamente alcune figure del Cupani di difficile identificazione, cogli esemplari della Collezione Ornitologica del R. Museo Zoologico dell'Università. Confesso ciò non ostante che qualche determinazione resta sempre dubbia, sia per la poca esattezza delle figure, sia per l'affinità notevole delle specie che rappresentano. Le citazioni sono riportate letteralmente

Per l'ordinamento della classe ho seguito l'Avifauna Italica del Prof. E. H. Giglioli, Firenze 1886, pubblicata a proposito dell'inchiesta ornitologica italiana.

# Aegitognathae

#### Passeres-Oscines

| Vol. III | l tav | 144 f. 2. Cornix cinerea vulgo Cur-<br>vacchiu (1) Corvus cornix, Linn.                                |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •        | •     | 54 Pica glandaria altera tranzi-<br>toria seu erugineo violaceo                                        |
|          |       | et azzurreo colore pitta (?) Garrulus glandarius, Linn.                                                |
| •        | •     | 24 f. 2. Cornix rostro pedibusque ru-<br>bris (3) Fregilus glaculus, Linn.                             |
| •        | ,     | 56 f. 1. Sturnus dilute roseus et mo-<br>schatus femina Aldr. i-<br>con. (4) Pastor roseus, Lin. giov. |

<sup>(1)</sup> Malherbe, Faune Ornitologique de la Sicile, Metz 1843, p. 136.

<sup>(2)</sup> Malh., l. c., p. 136.

<sup>(3)</sup> Benoit, l. c., p. 29, riporta questa figura al *Pyrrocorax alpinus* mancante in Sicilia; mentre si tratta evidentemente, e sopratutto per la forma allungata del becco, del *Fr. graculus*.

<sup>(4)</sup> Doderlein, Avifauna del Modenese e della Sicilia, Palermo 1869-74 a p. 72, cita la figura del Cupani tav. 56, che è di  $\beta^1$  giov., e non quella della tav. 92, che è di un  $\beta^1$  adulto. Malherbe, l. c., p. 59.

| Vol. III tav. 92 f. 2. Merulus seu Sturnus roseus et niger marinus foemin Aldrov. Icon. mihi mas. Pastor roseus, Lin. 3 ad. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • 64 f. 3. Fringilla Ionston Fringilla collebs, Linn.                                                                       |
| > > 50 f. 3. Fringilla montana mas mo-<br>scata. (Non cit. da Benoit) . Fringilla montifringilla, Lin.♂                     |
| • • 55 Frincilla montana foemina id. id. $Q$ (Non cit. Ben.)                                                                |
| 25 f. 3. Passerulus foemina (Non Ben.) Passer hispaniolensis, Temm.                                                         |
| » 100 f. 3. Passerulus moschatus (1) . id. id. giov.?                                                                       |
| > 72 f. 1. Coccothraustes Siculus ro-<br>stro recto Coccothraustes vulgaris, Pall.                                          |
| > 72 f. 3. Viridaciola (2) Ligurinus chloris, Linn.                                                                         |
| • • 86 f. 3. Ligurinus mas vulgo Le- curu                                                                                   |
| • • 86 f. 1. Ligurinus seu spinus foemi-<br>na vulgo Lecuru • • ♀                                                           |
| > 83 f.1, 3. Carduelis mas torquatus vul-<br>go Cardugiacaluni (3) . Carduelis elegans, Steph.                              |
| > 81 f. l. Citrinella mas vulgo Rap-<br>pareddu Serinus hortulanus, Koch.                                                   |
| • 24 f. 1. Passer canariensis spurius. id. canarius, Lin. (ibrido?) (Non cit. da Benoit).                                   |
| > 148 f. 2. Zuinus di Rocca vulgo (4) . Cannabina linota, Gmel.                                                             |
| • 72 f. 2. Pecticocciniola lapidum in- cula id. id.                                                                         |
| • 60 f. 1. Alauda congener Jonston vulgo Ciciruni Miliaria projer, Müll.                                                    |
| 35 f. 2. Zivula varvarisca vulgo (5). Emberiza cirlus, Lin.                                                                 |
| , 8 f. 1. Zivula vulgo id. cia, Lin.                                                                                        |
| (1) Riportato dal Benoit, p. 104, al P. italiae; a me pare piuttosto un P. hispaniolensis giov.                             |

<sup>(2)</sup> Doderlein, l. c. p. 80. Malh., l. c. p. 120.

<sup>(3)</sup> Ibid., p. 82. Malh. p. 127.

<sup>(4)</sup> Ibid., p. 84.

<sup>(5)</sup> Ibid., p. 88.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

#### Vol.III tav. 73 f.1. Passer moschatus nigro anspersus rostro robustiori inferne longiori (Non cit. Ben.). Emberiza schoeniclus, Lin. id. id. 88 f. 2. Passer moschatus torquatus . . Melanocorypha calandra, Liu. 86 f. 4. Chalandra mas . . . . Calandrella brachydactyla, 78 f. 1. Chalandrella (1). [Leisl. 25 f. 1. Senza nome (Non cit. da Benoit). Alauda arborea, Linn. 4 f. 1. Alauda vulgaris vulgo lodaba (?) id. arvensis, Linn. 75 f. 4. Currintunis vulgo (3). . . . Agrodoma campestris, Lin. 23 f. 2. Currentonus ex albidus et id. id. minor 4 f. 2. Linguinella Turdoru vulgo Anthus pratensis, Lin. (Non cit. da Benoit). id. 63 f. 1. Linguinella sicolularum . id. (Non cit. da Benoit) 77 f. 2. Linguinellarum Rex (4) id. trivialis, Lin. 75 f. 3. Linguinella ficedularum (5). id. id. 47 f. 2. Alauda vulgari minor ac fuscior caudam et rostrum $longa^{(6)}$ . . . . . id. obscurus, Lath.? • 132 f. 3. Motacilla flava Jonston seu mas (7). . . . . . Budytes flavus, Lin.

<sup>(1)</sup> Benoit la riferisce, p. 97, alla Al. arborea; per il suo nome volgare sicil. appena latinizzato, e pei suoi caratteri, va riferita alla Cal. brachydaetyla

<sup>(2)</sup> Malh. l. c. p. 107.

<sup>(3)</sup> Benoit, (p. 96 e 97) riporta il *Currintuni*, alla *Gal. cristata* colla quale ha nulla a che fare; il *Currentonus* ecc. alla *Caland. brachydactyla*, alla quale non somiglia affatto.

<sup>(4)</sup> Doderl. l. c. p. 98 (A. arboreus).

<sup>(5)</sup> Benoit, p. 95, lo riporta al pratensis; a me pare piuttosto trivialis.

<sup>(6)</sup> Benoit, p. 93, lo crede A. campestris; tenuto conto della tinta oscura della figura e l'accenno fatto nella frase la riferisco dubbiamente all'A. obscurus; in tutti i casi mi parrebbe sempre più vicino al trivialis.

<sup>(7)</sup> Benoit, p. 87, e Malherbe, p. 93, la riferiscono alla M. boarula; dall'esame della figura mi pare più affine al B. flavus.

| Vol. II | I tav | 7.132 f. 2. Motacilla alba seu femina(1) Budytes flavus, Lin.                                                       |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | >     | 60 f. 2. Motacilla moscata fusca vulgo Pispisa virritana id. cinereicapillus, Savi.                                 |
| •       | ,     | 25 f. 4. Senza nome (Non cit. Benoit) . Motacilla alba, Linn.                                                       |
| v       | •     | 64 f. 2. Motacilla cinerea uropygio et podice flavo cauda lon- gissima Saituni vulgo (1). Calobates melanope, Pall. |
| •       | •     | 78 f. 5. Uropygium candidum fe-<br>mina (Noc cit. da Benoit) Saxicola Oenanthe, Linn.                               |
| •       | *     | 74 f. 1. Cauda alba mas id. stapazina, Vieill. 3                                                                    |
| n       | •     | 76 f. 2. Lyngi affinis vulgo Cudu- russuni Monticola sazatilis, Lin.                                                |
|         | •     | 71 f. 1. Pseudo-Turdus moschatus . Merula nigra, Leach.                                                             |
| •       | •     | Merulus alba macula in gu-<br>la (3) id. torquata, Linn.                                                            |
| •       | D     | 49 Turdorum Rex sive Turduli-<br>cus Turdus pilaris, Lin.                                                           |
| •       | •     | 73 f. 3. Turdus erugineo-candidi ma-<br>culis id. musicus, Lin.                                                     |
|         | •     | 86 f. 2. Turdus viscivorus vulgo  Turdorici (4) id. viscivorus, Lin.                                                |
| •       | •     | 34 f. 1. Lusciniarum Rex vulyo Asdon Luscinia, Lin.                                                                 |
| •       | •     | 64 f. 1. Pectirubrum Erithacus rubecula, Lin.                                                                       |

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 87, riferisce questa e la successiva figura alla *M. alba*; siccome mancano entrambe della caratteristica macchia nera del petto, ed anche per altri caratteri, riporto la prima al *B. flarus* e la seconda al *B. cinercicapillus*, ai quali si avvicinano di riù.

<sup>(2)</sup> Il Saituni dei Siciliani corrisponde precisamente alla C. melanope (M. boarula): il Benoit erroneamente lo riporta al B. cinereicapillus.

<sup>(3)</sup> Doderl. l. c. Cap. IV. Aggiunte ed annotazioni ecc. p. 335, cita questa specie del Cupani, riportandola però come tav. 53, secondo cioè la primitiva numerazione delle tavole, fatta da un lato e dall'altro.

<sup>(4)</sup> Il Prof. Doderlein, l. c. p. 107, riporta questo nome di *Turdorici*, sec. Cupani, al *T. pilaris*; la figura però si riferisce evidentemente al *T. riscirorus*, al quale la riporto. Al *pilaris* riferisco invece col Benoit e col Malherbe, il *Tardulicus* precedente, che vi si assomiglia abbastanza.

| Vol. III | ta       | v. 84 | f. 3  | Cauda rubra mas(1) Ruticilla phoenicurus, Lin. o                                        |
|----------|----------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| •        | »        | 142   | f. 3. | Caude rubra                                                                             |
| •        | ,        | 139   | f. 1. | Cauderubrarum Regina titys, Scop.                                                       |
| ,        | •        | 46    |       | Bacula seu sepes cacans vulgo mas Pratincola rubicola Lin.                              |
| •        | •        | 87    | f. 5  | Bacula seu sepes cacans foe- mina id. id.                                               |
| •        | •        | 8     | f. 3. | Sepes seu baculum cacans transitoria id. rubetra, Lin.                                  |
| •        | •        | 44    | f. 2. | Ficedue species Rostrum lon-<br>gum dicta pizzu longu<br>vulgo (3) Sylvia orphea, Temm. |
| ,        | >        | 87    | f. 4. | Oculi minti veraces vulgo . id. cinerea, Bechst.                                        |
| ,        | •        | 85    | f. 3. | Oculi minti vulgo (3) id. id.                                                           |
| •        | <b>»</b> | 100   | f. 4. | Oculi minti vulgo mas id. curruca, Lin.                                                 |
| ¥        | »        | 100   | f. 1. | Inciprì vulgo (4) id. conspicillata, La Marm.                                           |
| ,        | •        | 8     | f. 4. | Ficedula cinerea recto rostro seu nostratis (5) Manachus hortensis, Bechst.             |
| •        | ,        | 8     | f. 5. | Viridaceolum minus Phylloscopus sibilatrix, Bechs.                                      |
| •        | ,        | 78    | f. 2  | Albidus vulgo maior id. trochilus, Linn.                                                |
| •        | ,        | 67    | f. 1  | Regulus non cristatus id. id.                                                           |
| •        | •        | 68    | f. 1. | Albidus minor alter cinera- ceus (6) id. Bonellii, Vieill.                              |
| •        | ,        | 16    | f. 3  | Regulus viridaceolus maior id. id.                                                      |
|          |          |       |       | (continua)                                                                              |

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 68 e 66, riporta erroneamente la Carderubrarum regina alla R. phoenicurus, mentre evidentemente si tratta della R. titys; e riporta a questa specie la Caude rubra che è R. phoenicurus.

<sup>(2)</sup> Doderlein l. c. p. 120.

<sup>(3)</sup> Ibid. p. 121. Malh. p. 79.

<sup>(4)</sup> Ibid. p. 122.

<sup>(5)</sup> Benoit, p. 30, la riporta alla Sitta europea; secondo me non ha nulla a che fare colla specie in parola.

<sup>(6)</sup> Benoit, p. 63, la riferisce alla S. melanocephala; ebbi anche io questa idea ma esaminando bene la figura dovetti ricredermi.

# CONTRIBUZIONE ALL'ENTOMOLOGIA MARCHEGIANA

Gli Ortotteri del territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

#### DUE PAROLE DI PREFAZIONE

In tutte le provincie italiane, si nei passati come nei tempi più vicini, vi furono ingegni eletti che sebbene ricchi di beni di fortuna, pure non sdegnarono occuparsi dello studio delle produzioni naturali del loro paese, lasciando fama imperitura di dotti e profondi osservatori. I nomi di questi sarebbero troppi a tutti registrarli, nè questo sarebbe il caso di farlo. Solo le Marche, paese atto quanto altro mai a questi studi per la sua varietà di produzioni, solo questo paese, non ebbe la sorte di avere un Naturalista. Sebbene in questi ultimi tempi, di risveglio delle Scienze Naturali, salvo di pochi che si sono dati o allo studio della Geologia o della Botanica e ne sono valentissimi professori, pure la Zoologia, come quella scienza che per i suoi molteplici rami presenta più risorse e più attrattive, salvo di qualche dilettante di Ornitologia e Conchigliologia, non è sorto ancora alcuno che la professi e a quando a quando, sulle varie parti di essa ne renda di pubblica ragione le osservazioni fatte.

Tal fatto, io non so se chiamarlo col nome di disgrazia, o con quello di noncuranza, il fatto palese si è che tutti o quasi tutti nel nostro paese fanno se non il viso arcigno, almeno quello fanno di compatimento, compiangendo coloro che il tempo perdono in queste inutili (essi dicono) occupazioni. Eppure qualche volta hanno bisogno di ricorrere all'Entomologo od al Zoologo per spiegarsi dei fatti che col loro corto ingegno non potevano chiarirsi; e via una volta questo malvezzo, si rispetti anzi si favorisca chi di questi studi si occupa!..... Di questa stregua di uomini parassiti e di puri speculatori non era però quel valentuomo che fu, il venerando Prof. D. Leopardo De Angelis morto venticinque anni or sono. Profondo Botanico quanto insigne zoologo, il tempo che non era occu-

pato nel suo ministero, lo spendeva in questi studi. Gli scritti che lasciò, (giacchè nulla pubblicò per le stampe) fanno fede abbastanza quanto sapesse oltre in Botanica e lo prova ancora il bellissimo Erbario Osimano compreso in 24 cartelle e ricco di più che mille esemplari, ora la maggior parte avariati per il molto tempo in cui era stato lasciato inosservato tra la polvere degli scaffali della Biblioteca del Collegio. Da questo Erbario si rileva la classificazione Linneana che seguiva il compilatore e la pazienza e lo studio che vi pose avendo ciascuno esemplare fornito di osservazioni pratiche molto accurate. Aveva ancora dato principio ad una piccola raccolta di Conchiglie, ma per la morte la lasciò disordinata ed andò sparsa quà e colà. Si occupò ancora di Ornitologia e di Entomologia come si può arguire dai moltissimi appunti lasciati nei suoi libri prediletti del passaggio o della comparsa di questo o quell'animale. Ad ogni modo se per gli scritti il De Angelis nulla consegnò alle stampe, da questi però emerge e la profonda scienza e la gran pratica che aveva.

Altri dopo il De Angelis, che io mi sappia, non si occupò in Osimo di Zoologia seriamente, all'infuori di qualche Signore (il Mazzoleni e l'Orsi) che hanno una bellissima raccolta Ornitologica, importante dal lato tassidermico e locale, del resto non vi fu alcuno. Onde io, nell'idea di contribuire dal canto mio almeno in parte alla compilazione della fauna marchegiana, dopo essermi occupato parecchio di Zoologia generale, volli tentare, ad esortazione di alcuni amici e di vari giovanetti dilettanti di Entomologia, di pubblicare un lavoretto che per passatempo composi sugli insetti del territorio Osimano e che intitolai Entomologia Osimana. Non appena fatta la pubblicazione, mi accorsi che le ricerche che aveva fatte per il passato non erano state sufficienti dopo le ultime di quest'anno, per cui detto lavoro mi sembrò mancante e mi accinsi a rifarlo, aggiungendovi il prodotto delle ultime caccie e dando al lavoro un aspetto più scientifico e pratico allo stesso tempo.

Richiesto gentilmente per lettera dal valentissimo Entomologo di Palermo il sig. Enrico Ragusa, di pubblicare qualche mio lavoro entomologico sul pregevole periodico il *Naturalista Siciliano* da Lui diretto, acconsentii e gli consegnai la presente Nota sugli Ortotteri finora trovati nel vasto territorio Osimano: a questa nota terrà dietro quella sui Lepidotteri.

Possano questi due miei lavori incontrare il favore dei lettori del Naturalista Siciliano, alla cui benignità ed al cui sapere io mi rimetto pienamente.

# ORTHOPTERA

Subordo I. - Genuina

Fam. I. — Forficularia

Gen. 1. — Anisolabis, Gené

A. moesta, Gené. — Estate ed Autunno in tutto il territorio per i campi e sotto i detriti di foglie nei boschi e nelle siepi.

Gen. 2. - Labia, Leach

L. minor, L.-Autunno in tutto il territorio sui letamai.

Gen. 3. — Forficula, Lin.

F. auricularia, L.—Primavera, Estate ed Autunno in tutto il territorio comune sul gelso e sulla vite.

Fam. II. - Blattodea

# **ECTOBIDAE**

Gen. 4. — Ectobia, Westw.

- E. vittiventris, Costa.— Estate: dintorni di Osimo, due soli individui tra l'erba del margine di un fosso.
- E. lapponica, L.—Primavera ed Estate. In tutto il territorio nei luoghi incolti e sui prati.
- E. niceensis, Bris. Estate: in tutto il territorio frequente sotto i detriti di foglie nei boschi.

# PHILLODROMIDAE

Gen. 5. — Loboptera, Germ.

L. decipiens, Germ.—Primavera: M. Ragalo e Selva Simonetti sotto i detriti di foglie.

# Fam. III. Periplanetidae

Gen. 6. — Periplaneta, Burm.

- P. orientalis, Fab.—In tutte le stagioni nel territorio ed in città sotto i focolari nelle case e nelle stalle.
- P. americana, L.—In tutte le stagioni, non però comune: nelle stalle.

### Fam. IV. - Mantidea

Gen. 7. — Mantis, Lin.

M. religiosa, L.—Estate ed Autunno. Frequentissima nei Monti di S. Stefano.

Gen. 8. — Empusa, Charp.

E. egena, Charp. — Estate ed Autunno nelle stesse località della precedente.

Fam. V. — Phasmodea

Gen. 9. — Bacillus, Fab.

B. Rossii, Fab.—Estate ed Autunno: sulle mura e sugli alberi non però comune.

Fam. VI. — Acridioidea

# TRYXALIDAE

Gen. 10. — Tryxalis, Lin.

T. nasuta, L.—Estate ed Autunno in tutto il territorio nelle stoppie.

Gen. 11. - Paracimena, Fisch.

P. tricolor, Thunb.—Estate: in quasi tutto il territorio nei prati umidi.

Gen. 12. — Crysochraon, Fisch.

C. brachypterus, Ocyh. — Estate: un solo esemplare nella stoppia a M. S. Stefano.

#### Gen. 13. — Stenobotrus, Fisch.

- S. rufipes, Zett. Estate ed Autunno in tutto il territorio sui campi e sui prati.
- S. bicolor, Charp.—Estate: in tutto il territorio si nei prati come in collina.
- S. viridulus, L.— Primavera, Estate ed Autunno. Selva Simonetti, M. S. Pietro, e prati di Rigo: sui prati.
- S. biguttulus, L.—Estate. M. Fiorentino e M. Ragalo sui prati, non però frequente.
- S. lineatus, Panz.—Estate, un solo individuo sulla stoppia a M. Torto.
- S. petraeus, Bris.—Estate, un solo individuo a M. S. Stefano nella stoppia.

# Gen. 14. — Gomphocerus, Tunb.

G. rufus L.—Estate: in tutto il territorio sui campi e sui prati.

# Gen. 15. — Epacromia, Fisch.

- E. Strepens, Latr.—Estate ed Autunno: in tutti i campi e prati del territorio.
- E. thalassina, Latr.—Comune come la precedente in tutto il territorio.

#### Gen. 16. — Oedipoda, Latr.

- O. coerulescens, L.—Estate ed Autunno. In tutto il territorio nei campi aridi e nelle stoppie.
- O. gratiosa, Serv.—Comune come la precedente.

#### Gen. 17. — Pachitilus, Fieb.

- P. nigrofasciatus, De Geer.—Estate. Frequente sulle mura erbose della città.
- P. cinerascens, Fab.—Più comune del precedente nelle stesse località.

#### Gen. 18. — Acridium, Geoff.

A. aegyptium, Latr.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio per i campi e sulle siepi.

Il Naturalista Siciliano Anno XII

Gen. 19. — Caloptenus, Burm.

C. italicus, L.—Estate: in tutto il territorio sui trifogli e nel formentone.

Gen. 20. — Pezotettix, Burm.

P. pedestris, L.—Primavera ed Estate: M. S. Pietro, M. S. Stefano, M. Ragalo, M. Torto, Casenuove e Prati di Rigo: nei prati.

Gen. 21. — Platyphyma, Fisch.

P. Giornae, Rossi-Estate, frequente nel territorio sui prati.

#### **TETTIGIDAE**

Gen. 22. — Tettix, Charp.

- T. depressus, Bris.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui campi e prati,
- T. sabulalus, L.—Estate: frequente in tutto il territorio come il precedente.

Fam. VII. --- Locustidae

#### PHANEROPTERIDAE

Gen. 23. — Phaneroptera, Serv.

Ph. phalcata, Scop.—Estate ed Autunno in tutto il territorio nei luoghi incolti.

Gen. 24. Tylopsis, Fieb.

T. lilipholia, Fab.—Estate: un solo individuo sul rumex ai prati di Rigo.

#### LOCUSTIDAE

Gen. 25. — Locusta, De Geer.

L. viridissima, L.—Estate: comune in tutto il territorio si al piano come in collina.

#### DECTICIDAE

Gen. 26. — Racocleis, Fieb.

R. discrepans, Fieb.—Estate: M. dei Cipressi, M. Ragalo, fossi del Guazzatore e di S. Valentino, nelle siepi.

Gen. 27. — Decticus, Serv.

D. albifrons, Fab.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio nei campi assolati.

Gen. 28. — Thamnotrizon, Fisch.

T. Chabrieri, Charp.—Primavera ed Estate: M. S. Stefano e Casenuove sulle viti.

#### **EPHIPPIGERIDAE**

Gen. 29. — Ephippigera, Latr.

E. vitium, Serv. — Primavera ed Estate: M. S. Pietro e Casenuove non comune sulle viti.

# STENOPELMATIDAE

Gen. 30. — Troglophilus, Koll.

T. caricola, Koll.— Estate. In Osimo quattro individui in una grotta in casa Costantini.

Fam. VIII. — Gryllodea

#### **OECANTIDAE**

Gen. 31. — Occantus, Serv.

O. pellucens, Scop.—Estate: comune nel territorio sui campi e sulle viti.

#### GRYLLIDAE

Gen. 32. — Nemobius, Serv.

N. sylvestris, Borch.—Estate: comunissimo in tutte le selve ed i campi del territorio.

# Gen. 33. — Gryflus, Lin.

- G. campestris, L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sui campi e prati.
- G. domesticus, L.—Estate: in città e campagna nelle case.
- G. arvensis, Ramb.—Primavera ed Estate comune in tutti i prati.

Gen. 34. — Gryllomorphus, Fieb.

G. dalmatinus, Ocsh. — Autunno: in città, nelle cantine fra i detriti di legna però non frequente.

#### GRYLLOTALPIDAE

Gen. 35.—Gryllotalpa, Latr.

G. vulgaris, Latr.—In tutte le stagioni nei campi umidi e grassi e negli orti dove reca danni rilevantissimi.

# Subordo II. — Pseudone vroptera

#### **AMPHIBIOTICA**

Fam. IX. — Libellulidae, Westw.

Gen. 36. — Libellula, Lin.

- L. depressa, L. Primavera ed Estate: in tutto il territorio nei luoghi soleggiati.
- L. flaveola, Fon.—Estate. M. S. Pietro, Monti di S. Stefano e M. Ragalo, nei luoghi stessi della precedente non però frequente.
- L. ferruginea, L.-Estate. M. S. Pietro sopra un cespuglio di quercia.

#### Fam. X. — Agrionides

Gen. 37. — Lestes, Fab.

L. viridis, L.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio sull'erba dei margini dei fossi dove perenne scorre l'acqua.

Gen. 38. - Agrion, Vandl.

A. puella, L.-Autunno: in tutto il territorio nei luoghi freschi.

A. cyatigerum, Charp.—Estate. Due soli individui in copula sopra un cespuglio di pioppo sul margine del fosso di Scaricalasino.

Gen. 39. — Calopterix, Lin.

- C. splendens, L.—Estate: in tutto il territorio sui cespugli bagnati dalle acque nei rigagnoli.
- C. virgo, L.-Estate: comune nelle stesse località colla precedente.

Fam. XI. -- Ephemeridae

Gen. 40. — Ephemera, Lin.

E. vulgata, L.—Estate ed Autunno: comune in tutto il territorio sui prati freschi, e nei margini dei fossi lungo le strade.

Subordo III. — Phisopoda

#### TEREBRANTIA

Fam. XII. - Thripsidae

Gen. 41. - Thrips, Halid.

- T. urticae, Fab. Primavera ed Estate: in tutto il territorio frequente sulle ortiche.
- T. cerealium, Halid. Estate: dannosa alle spighe di grano, non però comune nel territorio.

Gen. 42. — Sericothrips, Hall.

S. staphilinus, Hall. — Estate: Monti di S. Stefano e prati di Rigo, due soli esemplari l'uno sulla ginestra e l'altra sul Crisantemo.

Gen. 43. — Coleothrips, Hall.

C. fasciata, L.—Primavera: prati di Rigo sull'Amorino silvestre.

Gen. 44. — Physapus, Degeer

Ph. ater, Deg.—Primavera ed Estate: Monti di S. Stefano e prati di Rigo sul Crescione e sull'Ortica.

----



# CATALOGO SINONIMICO E TOPOGRAFICO

DEI

# CURCULIONIDI di Sicilia

per VITALE FRANCESCO Agronomo

di Messina.

)Cont. ved. Num. prec.).

#### Genere ANISORRHYNCHUS Schoenherr.

bajulus Ol.

curtus Perr.

v. barbarus Bohm. — S.P.-M. —
De B.-De St.-Fa.a)-Cio.-Hey.
-Vit.-Bau.

\* v. catelunatus Desb.--S.-Hey. Sturmi Bohm.--S.T.I.-M. — De B. Cio.-Vit.

monachus Germ.—S. comune—De M.a)-De B.-Fa.a)-De St.-Cio. Vit.-Bau.

v. siculus Bohm.—S.—Sch.-De M.a)-De B.-Hey.-Bau.

#### Genere LIPARUS Olivier.

dirus Herbs.

glabratus Fabr:-T. I.-Cio.

laevigatus Gyll. coronatus Goez.—To.—Vit.

Genere PLINTHUS Germar.

Sub-gen. MELEUS Lacordaire.

\* Megerlei Panz. v. Tischeri Germ.—S.—Fa.b) \* granulipennis Fair.—S.—Lac.-Hey. parthenius Costa

# Genere LIOSOMA Stephens.

- \* scrobiferum Rott.—S. Rott.-De B.-De St.-Hey.-Fa.b)-Bau.
- \* Stierlini Tour.—S.—Lac.-De B.-Hey.

Genere ITA Tournier.

\* crassirostris Tour.—S.—Hey.

# Genere STYPHLODERES Wollaston.

exculptus Bohm. (1)—S.—Sch. littoralis Mots.

# Tribù HYPERINI Capiomont.

Gen. HYPERA Germar.

Sub-gen. PACHYPERA Capiomont.

\* cyrta Germ.—S.—Cap.-Hey.-Bau. turbata Bohm·

# Sub-gen. HYPERA s. str.

\* intermedia Bohm.

Q fuscescens Bohm.

v. marmorata Cap.— M. Amantea
—Vit.

philanta Ol.— S.-M.-T. I.— Cap.De B.-Fa.a)-Cio.-Vit.Bau.
limbata Dahl.
lateralis Dejan.

v. austera Bohm.—S.—De B.
fuscata Bohm.
tigrina Walt.

meridionalis Villa
corpulenta Schauf.
comata Bohm.—S.—De B.
palumbaria Dejean.
\* oblonga Bohm.—S.—Cap.-De Ma.a)De B.-Hey.
salviae Sch.—S.—Cap.
Q latipennis Bohm.
globosus Dej.
Brucki Cap.—S.—Bau.

Sub-gen. Brachypera Capiomont.

circumvaga Bohm.—S.—Cap.-De B.-Hey. turgida Dej. crinita Bohm.—S.-P.-T. I.-M.—De B.-Fa.a)-De St.-Ciof.-Vit.-Bau.

<sup>(1)</sup> Schoenherr avea posto tale insetto nella legione seconda dei Mecorrhynchi nel genere 444° Trachodes Germar (Schüppel). Però il Lacordaire notava come il posto conveniente per tale insetto era nel groppo dei Cossonidi, dicendo che era il tipo del nuovo genere Cotaster Mots. Nella divisione del detto genere Cotaster, l'esculptus divenne il tipo dell'attuale genere Styphloderes Woll. e ritornò vicino il primitivo genere Trachodes da dove era stato molto allontanato.

# Sub-gen. Phytonomus Schoenherr.

punctatus F.—S.-P.-M.—Fa.a)-De St.-Vit.-Bau. pictus Four. austriacus Herbs medius Mars. fasciculatus Herbs—S.-M.-S. Raineri-Scoppo—Vit.-Bau.
dauci Oliv.—S.—Rom.
variegatus Bach.
v. lunatus Woll.—S.—De B.

# Sub-gen. DAPALINUS Capiomont.

meles F.—S.--Bau. trifolii Herbs. borealis Germ. straminea Mars:

# Sub-gen. TIGRINELLUS Capiomont.

- \* maculipennis Fair.—S.—Cap.-Hey.

  pastinacae Ros.—S.Fa.a)-Bau.

  setosa Bohm.
- \* v. tigrinus Bohm.—S.—Bau. v. albicans Cap.—S.—Fa.a)—Bau.

# Sub-gen. Phytonomus Capiomont.

arator L.

polygoni L.—S.·M.-Ma.—Ro.-Vitale-Fa.b)-Bau.

pedestris Payk.

miles Payk.

suspiciosus Herbs.—I.—Fa.b)

meles Gyll.

murinus F.—S.-M.—Ro.-Cap.-Vit.

Fa.b)-Bau.

insiodiosus Bohm.
variabilis Herbs.—S.-M.-T.I.—Cio.
Vit.-Bau.
suturalis Reitt.
v. siculus Cap.—S.-M.—Cap.-Hey.
-Vit.-Bau.
plantaginis De Geer.—M.—Vit.
v. posticus Gyll. (1) — S.-M.—Vit.
Bau.

<sup>(1)</sup> Il nuovo catalogo di Berlino, pone questa varietà al *P. sariabilis* Herbs., mentre il Capiomont, sebbene di *posticus* ne avesse visto, nel cariabilis Herbs., nel cicae Gyll., e nel plantaginis Deg. pure lo trovo molto più affine a quest' ultima specie, e ne fece una varietà, come difatti deve essere.

# Sub-gen, Phytonomidius Cap.

trilineatus Marsh.— S.-P.-T. I.-M.

—Fa.a)-De St.-Cio.-Vit.- Ba.
repandus Ol.
v. plagiatus (1) Redt.—S.-P.-M.—
De St.-Vit.-Fa.b)
nigrirostris F.—S.-P.-M.— Cap.-

Vit.-Fa.b)-Bau.

\* jucundus Cap.—S.—Bel.-Cap.-Hey.

\* scolymi Cap.—S.—Cap.-Hey.

\* constans Bohm.—S.—Cap.-Hey.-Ba.
balteatus Chev.—S.—Cap.
incomptus Bohm.—M.—Vitale

\* vicae Gyll.—S.—De S<sub>1</sub>.

laticollis Hocch.

griseus Dej.

#### Gen. LIMOBIUS Schoenherr.

borealis Payk.

v. G.-M.-Vit.

dissimilis Herbs.—S.-P.-M.—De B.-Fa.a) De St..Vit.-Bau. globicollis Reich.

Gen. CONIATUS Germar.

tamarisci F.—S. comune—De St.-Fa.a)-De St.-Cio.-Vit.-Bau. repandus F.—M.—Vitale

Sub-gen. Bagoides Capiomont.

suavis Gyll.—S.—Cap.

Tribù ERIRRHININI Stierlin.

Sub-Tribù DEROLOMINA Weise.

Gen. DEROLOMUS Schoenherr.

chamaeropis F.—S.—De B. Antigae Reitt.

Sub-Tribù ACENTRINA Weise.

Gen. ACENTRUS Schoenherr.

histrio Bohm.—S.—De B.-Barg.

<sup>(1)</sup> Il nuovo catalogo porta questa varietà come sinonimo della specie; ciò è un errore.

11 Naturalista Siciliano, Anno XII

#### Sub-Tribù PISSODINA Weise.

Gen. PISSODES Germ.

pini Lin.-S.-Ro.

Sub-Tribù ERIRRHININA Weise.

Gen. PACHYTYCHIUS Jekel.

Sub-gen. Styplotychius Jekel.

- \* Picteti Tour.—S.—De M.a)-De B.-Hey.
- \* sellatus Luc.—S.—Hey.

Lucasi Jekel-1.-P.-De St. Hey.

\* haematocephalus Gyll.—S.—Bau. Kirschi Tour.—S.—Ragusa. sparsutus Ol.—M.-P.—Vit.-Fa.a)-Ro. pernix Gyll.

Sub-gen. Barytychius Jekel.

hordei Brul. - S.-M. - De B.-Fa.a)-Vit.-Bau.

Gen. AUBEONYMUS Duval.

carinicollis Luc.—S.—Lac.-De B.-Fa.a)-Hey.-Bau. pulchellus Duv.

Gen. DORYTOMUS Stephens.

longimanus Forst.

vorax F. — S.-P.-M. — Fa.a)-De
St.-Vit.

Frivaldszkyi Tour.
auripennis Desb.
taeniatus F.
maculatus Mars.—S.—De B.

bituberculatus Zett.
Silbermanni Wench.

\* occalescens Gyll.—S.—De B.
piratus Dej.
dorsalis L.—S.—Ro. (1)
sanguinolentus Bedel

<sup>(1)</sup> Il Romano l'avea posto nel gen. Rhynchaenus Latr.

#### Sub-Tribù SMICRONYCHINA Weise.

#### Gen. SMICRONYX Schoenherr.

cyaneux Gyll.—S. comune—De B. Fa. a)-De St.-Cio.-Vit.-Bau.-

Minà.

jungermanniae Reich.—S.—De B.

cicur Gyll .- M .- Vit.

variegatus Gyll.

puncticollis Tour.

? nebulosus Tour.

? modestus Tour.

\* cretaceus Tour.-S.-Bau.

#### Sub-Tribù BAGOINA Weise.

Gen. BAGOUS Schoenherr.

Sub-gen. Helmidomorphus Cussac.

\* petro Herbs.

Aubei Cuss.—S.—Fa.b)

Sub-gen. Lyprus Schoenherr.

cylindrus Payh.-S.-Ro.

Sub-gen. RAGOUS s. str.

lutulosus Gyll-S.-De B.

formicetorum Duv.

dorsalis Perr.

argillaceus Gyll.

rguaceus Gyn. encaustus Bohm.—S.—Fa.b) inceratus Gyll.

halophilus Redt.

-S.-Fa-b

? 7-costatus Chev.—S.—Bau.

Gen. PSEUDOSTYPHLUS Tour.

Sub-gen. ORYX Tour.

nitidus Chev.—S.-P.—De B.-Fa.a)-De St.-Hey.-Bau.

Gen. ALAOCYBA Perris.

Sub-gen. RAYMONDIA Aubé.

\* sicula Rott.—S. -Rot.-De B.-Hey.

Sub-Gen. ALAOCYBA s. str.

\* carinulata Perr.—S.—De B.-Hey.

(continua)

#### F. MINA-PALUMBO

# Rettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. v. An. XI, N. 11)

### Genere Elaphis Bonap.

Due scudetti preoculari, e due postoculari, squame del dorso grandi a contorno ovale a romboidale, nel mezzo del dorso sono spiccatamente carenate negli adulti e nella età media, e piane nei lati, lisce nei giovani, disposte in venticinque serie, i scudetti marginali della mascella superiore sono otto per parte, hanno costumi consimili alle specie precedenti, vivono in terreni umidi.

# Elaphis quaterradiatus Gmel.

- E. capite ovato obtuso, scutello verticali brevi, postice parum angulato, ritta postoculari nigra: cauda quadrantali. Scud. abdom. 206-214, scut. subcau. par. 68-80.
- Jurenis. Albo-cinereus obsolete quadrilineatus, pileo nigro: dorsi maculis nigri rhombeis triserialibus; lateribus irregulariter nigro-maculatis: subtus nigro-chalybaeus castaneo albidoque varius.
- Junior. Castaneo rufescens; maculis fuscessentibus triseriatibus obsoletis, lineis quatuor longitudinalibus eridentioribus: subtus albido chalybaequo marmorata.
- Adultus. Olivaceo corneus, lineis utrinque duabus fuscis longitudinalibus, subtus stramineus, pileo concoolore. Bnp.

#### SINONIMI

Coluber quadrilineatus Lat.

Elaphis quadrilineatus Bonap.

- Elaphis Shaw.

- quaterradiatus Dum. Bib.

Natrix Elaphis Bonap.

Tropidonotus elaphis Wagler.

#### Nomi volgari

Elafe quadrilineato—Cervone—Cravociza Dalmacia—Runco, e quando è grosso Serpente Sicilia Rafinesque—Mpastura-vacchi, Sic. Scannavacchi, Catania.

#### BIBLIOGRAFIA

- 1814. Rafinesque-Prodromo Erp. Sic.-Specchio delle scienze vol. 2, p. 103.
- 1874. De Betta-Fauna Italiana-Rett. ed anfibi p. 44.
- 1881. Doderlein-Rivista Fanna Sic. Vertebrati, p. 41.
- 1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. p. 37.

#### ICONOGRAFIA

1834. Honaparte-Iconog. Fauna Ital., vol. II, punt. 37 Tav. 71, 71 bis.

1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. Tav. II, Fig. 3 seaglia del dorso ingrandita, F. 7 dei contorni di Roma il capo di adulto — F. 8 giovine dei contorni di Napoli—F. 9 giovine poco dopo la nascita di Napoli.

Rafinesque enumerando i serpenti siciliani riporta il Coluber elaphis Lacep e Shaw-Runco e quando è grosso Serpente; il Doderlein posteriormente parlando di questa specie così esprimesi « ricorre abbastanza frequente Elaphis quadrilineatus Lat. Coluber elaphis Lin. Rafinesque, Mpastura vacchi Sicilia, Scanna vacchi Catania.

Il De Betta si limita a dire che è frequente in Sicilia, e finalmente il Camerano lo riporta di Sicilia secondo il Doderlein.

Non ho trovato nelle Madonie questa specie, i nostri pastori donano il nome di Mpastura-vacchi ad un serpente che vive nelle alture delle Nebrodi, ma che in fine nessuno ha veduto, o ucciso, ed ho fatto delle avvertenze per procurario; ma futilmente. Credo che negli alti monti si trova il Zamenis gemonensis tipo, che giunge ad una grossezza che mai trovasi nel piano, e sarà il serpente tanto temuto che succhia il latte alle vacche, che si attorciglia alle gambe delle vacche.

Mentre nessun saggio siculo è stato descritto dai nostri erpetologi italiani, che hanno avuto occasione di avere molti serpenti dell' Isola, opino di ritornare alla ricerca di questa specie, per darne la descrizione precisa del tipo che si trova nella Sicilia; per avere una guida, dono la descrizione degli esemplari italiani secondo il Camerano, che differisce da quello del Bonaparte in alcuni dettagli.

Capo distinto dal tronco, ovale poco ingrossato posteriormente, muso ottuso più sporgente la parte superiore, i lati del capo dall'occhio all'apice del muso sono incavati nel senso trasversale. Due preoculari, la superiore molto grande ed incavata, la inferiore più piccola incassata fra la 3 e 4 sopralobiale: postoculari due quasi eguali: sopralobiali otto, delle quali la 4 e 5 sotto l'occhio: per lo più tre temporali in prima linea di vario sviluppo. Frontale dilatata anteriormente di diametro trasversale massimo meno del massimo diametro trasversale di ciascuna parietale.

Collo distinto, il tronco si assottiglia in avanti, e molto ingrossa posteriormente, e diviene carenato sul dorso: le scaglie in linea transversa obliqua sono 25, una volta 26. Scudetti ventrali da 209 a 234 e possono variare anche in meno. Scaglie dorsali carenate meno nei lati di forma ovale o rombica. Coda non molto lunga, nelle femmine diminuisce bruscamente dalla base e gradatamente nei maschi: le scaglie dorsali a metà della coda otto, scudetti sottocaudali da 65 ad 80, ed anche 90.

Colorazione-Superiormente olivastro più o meno bruniccio, nerastro o gial-

lognolo, le linee dorsali nere per lo più continue corrono sul dorso e fianchi dal capo alla coda, sfumandosi alla base di questa colla tinta fondamentale. Ai lati del capo vi sono due larghe fascie nerissime che partono dall'angolo posteriore dell'occhio sino all'ottava sopralabiale: due altre strisce bruno-nerastre più o meno spiccate vanno dall'angolo anteriore dell'occhio fino alla rostrale e risalendo sull'alto del capo si riuniscono in fascio trasversale sulle internasali.

Parti inferiori color giallo-paglia, giallo verdognolo o giallo-rossiccio senza macchie, negli angoli laterali degli scudetti ventrali vi è una serie di piccole macchie bruno-olivastre.

Lunghezza da M. 1, 40-1, 50 a M. 2, CO.

Giovani-Parti superiori di color cenerognolo, fianchi bruno-grigiastri. Il capo dall'avanti all'indictro ha una striscia nera sulle internasali; che si collega da ambo i lati con quella che va agli angoli anteriori degli occhi: una macchia semilunare chiara sulle internasali ed in parte sulle prefontali, altra semilunare più grande nera sulle internasali si continua sui margini delle sopraoculari: una seconda fascia più o meno semilunare chiara sta nella parte anteriore delle sopraoculari e della frontale; la parte posteriore della frontale, sopraoculari, e parietali sono coperte di una macchia nera più o meno intensa, che si continua sino alla nuca e collo con due strisce nere, che or si uniscono inferiormente fra loro e delimitano uno spazio chiaro allungato, ed ora vanno ad unirsi colle macchie del dorso. Dall'angolo posteriore dell'occhio parte una fascia nera che giunge all'angolo dell'apertura boccale: sul dorso e fianchi vi sono sei serie di macchie nere o nero-brune, le due mediane sono generalmente fuse insieme formando una sola serie di grosse ed irregolari macchie nere, che van minorando dal collo alla coda, or queste si uniscono alle seguenti irregolarmente, e costituiscono una linea nera a zig-zag. Parti inferiori nero-grigiastre, ai lati della regione ventrale vi sono due serie di macchie nero-grigie da simulare due strisce.

Dalle diverse descrizioni ho trovato che queste macchie variano nei diversi esemplari per disposizione, ed intensità di colore, che colla età tendono a scomparire, si fanno più pallide, mentre nel dorso e lati compariscono le linee longitudinali scure, che sempre van divenendo più nere e spiccate, che poi costituiscono il carattere principale del serpente adulto.

Questa specie manca in Sardegna, si trova in Sicilia frequente secondo Doderlein, comune nei dintorni di Roma, non raro nel Nizzardo, nella Toscana, e presso Bologna secondo il De Betta, nel Napoletano, Terra di lavoro, ad Otranto la riporta il Peracca, Lecce nel Museo Zoologico di Napoli il Costa, il Bibron e Dumeril lo riportano anche di Bologna, per quanto è a mia conoscenza non è stata trovata a Pantellaria, nè il Sava la riporta nella Fauna dell'Etna.

#### Genere Zamenis Wagler

Capo oblungo-quadrato, narici rotondate poste nelle fessure di due scudetti nasali, occhio non circondato lateralmente ed inferiormente da una scrie di piccole squame, ma due soli preoculari e due postoculari. Denti sopra mascellari superiori più grandi degli anteriori separati da questi ultimi da un intervallo. Tronco lungo eguale terete, coda lunga e sottile, scaglie del dorso uniformi lisce a contorno quasi ovale, disposte in diciannove serie, preanale divisa in due.

# Zamenis gemenens's Laurenti

Z. squamis nitidis rhombeo-sexangulis, lateralibus valde majoribus, capite distincto; scuto verticali angusto, antice parum latiore, maxilla variegata, mandibula immaculata cauda trientali, tenui.

Scut. abdom. 200-220. Scutel. subcau. par. 100-115.

Adulto nigro-virescens, lineolis flavis crebris adspersus, subtus flavidus; pileo flavido liturato.

Juvenis plumbeo-olivaceus, immaculatus, subtus pallide stramineus, pileo et cervice fuscis flavido-lituratis.

Junior brunneo-olivaceus, lineolis cinereis variegatus subtus flavescens; pileo flavido liturato—Bonaparte.

# SINONIMI

Natrix gemonensis Laur.

- atrovirens Mer.

Zamenis viridiflavus Wagler

- atrovirens Güunt.

Coluber viridiflavus Lacep.

- atrovirens Shaw.

- xanthurus Rafin.

- personatus Daudin

#### Nomi volgari

Saettone, Frastacchione, Serpente uccellatore, Milordo, Bello (Italia merid.) Bessa (Modena)—Milord, Milò, Smirold (Lomb.)—Anza, Scorzon, Bisson, Magne (Veneto)—Anza, Anda (Trentino)—Coluro puzzonargio, Colura puzzonargia (Sardegna)—Scurzuni, Scurzuni niuru—Cudara o Cudagiama Rafin. (Sicilia).

#### BIBLIOGRAFIA

- 1810. Rafinesque—C. Xanthurus Raf.—Caratteri di nuovi generi e nuove specie di animali della Sic. pag. 9, sp. 24.
- 1814. Rafinesque—Prodromo d'Erpet. Sic.—Specchio delle Scien. vol. II, p. 106.
- 1814. Rafinesque—C. melanespis Raf. Precis. des decuvertes et travaux semiologiques p. 15, sp. 13.
- 1833. Bonaparte-Iconog. Fauna Ital. vol. II, punt. 25.
- 1841. Sava-Flora e Fauna dell'Etna p. 21.
- 1853. Dumeril-Notice historique sur la Menagerie des reptiles. Archives du Museum de His. Nat. vol. VII.

- 1872. Doderlein-Alcune generalità intorno la Fau. Sic. dei Vertebrati p. 25.
- 1874. De Betta-Fauna d'Italia Rettili ed Anfibi p. 41.
- 1881. Doderlein-Rivista della Fau. Sic. dei Vertebrati, p. 40,
- 1882. Boettger-Rept. anf. Sicilien Benicht Senkenb. Ges. Francforte p. 139.
- 1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. p. 41.

# Iconografia

- 1713. Cupani—Pamphyton Siculum vol. III, Tav. 137. Matrimonium sejungens vulgo. Il Riggio—Corrispondenze scientifiche moderne degli animali figurati nel Pam. Sic. Nat. Sic. 1892 p. 164 lo riferisce al Zamenis viridi-flavus Latr.
- 1833. Bonaparte-Icon. Fauna Ital. v. II, punt. 25, Tav. 63.
- 1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. Tav. II, F. 5 di Roma, F. 6 ♂ di Piemonte, F. 28 squama del dorso ingrandita.

Per la Sicilia il Rafinesque descrisse questo serpente come nuovo e lo denominò Coluber Xanthurus con 220 scudetti addominali e 58 paja di scudetti sottocaudali, corpo nerastro, ventre cinereo, e sottocoda giallastro. Sotto questo nome l'enumera nel Prodromo, ma posteriormente lo descrive sotto altro nome di Serpi niura, Coluber melanespis Raf.

Il Bonaparte lo descrive di Sicilia. Il Sava lo enumera fra i Rettili dei contorni dell' Etna. Il Dumeril parla della varietà nera che Blanchard portò vivente dalla Sicilia nella Menageria del Musco, e lo descrive tutto nero d'inchiostro superiormente, il capo non porta le macchie gialle ordinarie, o qualcheduna solamente, le squame preoculari e postoculari ed il centro delle sottolabiali sono giallo-pallide, in sotto questa medesima tinta chiara non si trova che sotto la gola, e lungo la regione mediana del ventre, che sui lati è con la regione inferiore della coda di un grigio di acciaio, egli crede secondo l'opinione di Geoffroy Saint Hiraire che questa colorazione in nero si deve attribuire ad una secrezione più abbondante del pigmento nero, ad uno stato di melanismo e considera con Geoffroy, come un melanismo le grandi macchie ocellate dei grandi Felis.

Il Doderlein lo cenna sotto il nome di Zamenis viridiflavus, Wagler largamente diffuso colle note sue varietà, ed aggiunge per sinonimi le due specie descritte dal Rafinesque. Il De Betta dice che si trova nelle Isole, il Doderlein in altro lavoro ripete la medesima osservazione; Boettger riporta la specie colle due varietà communis e carbonaria di Sicilia, ed il Camerano dona le misure di un maschio e di una femmina di Modica, il maschio aveva la lunghezza del capo dal muso all' angolo della mascella 0,037, la femmina 0,035 — larghezza del capo del ogli 0,017, la Q 0,016, lunghezza della coda del ogli 0,35, la Q 0,30, lunghezza totale del capo del 1,24, la Q 1,08.

Continua)

ANNO XII.

DICEMBRE 1892

N. 3.

# IL NATURALISTA SICILIA

# Un nuovo LARINUS di Sicilia.

# Larinus villosiventris Desbrochers (1).

J Long. 8; lat. 4 mill.—Oratus, niger, pube flavescente in medio thoracis angustius, in lateribus latius, in elytris maculatim condensata, orna tus. Caput minus convexum, fronte foveolata. Rostrum basi plicatum, apice paulo ampliatum, subrectum, validum, thorace non longius, subtus longe griseo-hirsutum. Antennæ rufescentes, clava obscura, articulis funiculi 2-primis subequalibus, latitudine paulo longioribus, cæteris subtransversis; clava ovato-elliptica. Prothorax subconicus, antice transversim impressus, angulis posticis paulo acutis, dense varioloso-punctatus. Elytra minus brevia, apice rotundata, inæqualiter minus profunde punctato-striata. Subtus longius pilosus, pilis suberectis. Femora intus longe villosa. Tibiæ anticæ arcuatæ, indistincte intus denticulataæ.

Sicilia, un solo della collezione Tarnier che oggi fa parte della mia. Si avvicina assai al L. Jaceae, per il suo sistema di colorazione; è più oblonga, il rostro d' è un poco più grosso che nel medesimo sesso nell'altra specie, piuttosto allargato che attenuato verso gli occhi, munito di una fina carena mediana, con qualche solco alla base; il protorace è coperto di punti più grossi e marcato fra questi, di rugosità salienti; le tibie non sono distintamente denticulati, come lo sono nel L. Jaceae; e tutto il di sotto è ricoperto di una lunga villosità, più lunga sotto il rostro, le coscie, l'estremità dell'addome. Nel L. Jaceae, la pubescenza è assai corta sotto il rostro e non distintamente sollevata sopra l'addome.

E. RAGUSA.

<sup>(1)</sup> Le Frelon. Août et Septembre N. 5, 6, pag. 90-91.

Il Naturalista Siciliano Anno XII

# CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

# I LEPIDOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

\_\_\_\_

Al Chiarissimo Entomologo di Palermo Sig. ENRICO RAGUSA.

### Illustrissimo Signore,

A chi altri, meglio che a Lci, Chiarissimo Signore, posso io dedicare questa nota sui Lepidottcri da me trovati nel territorio di Osimo? Basandomi sulle più recenti classificazioni l'ho di nuovo rifatta, ampliata e ridotta in modo che alla serietà scientifica unisse e l'utilità pratica ed il diletto, dimodo che il da me fatto adescasse ancora i più schivi a questi studi. Per tal fine, e perchè ai lettori apparisse in men rozza veste, ho voluto porla sotto i suoi auspici: di certo a petto al suo incontrastabile valore nella Scienza Entomologica, queste povere pagine sono cosa assai meschina e da farne ben poco conto, però d'altro canto il suo animo squisitamente gentile mi lusinga a sperare il favore dei lettori del Naturalista Siciliano che Ella con tanto sapere e disinteresse dirigge.

Accolga Ill<sup>no</sup> Signore questa espressione di stima profonda per la sua persona e mi abbia inalterabilmente per

Della S. V. Ill<sup>ma</sup>

Osimo, Ottobre 1892.

Suo Dev. \*\* Servo ed Ammiratore LEONELLO SPADA.

# LEPIDOPTERA

# Macrolepidoptera

### RHOPALCCERA

#### Fam. I.-Papilionidae

#### Gen. 1. — Papilio, L.

P. podalirius, L. — Primavera ed Estate: comune in tutto il territorio nelle ore calde per i campi, sugli alberi e nelle siepi.

Bruco sull'Amigdalus comunis, A. persica, e Prunus cerasus. Crisalide ibernante.

P. machaon, L.—Primavera, Estate ed Autunno: M. di S. Stefano, prati di Rigo, M. Torto, M. S. Pietro e Vescovara sulle Ombrellifere.

Bruco sull'Anetum foeniculum, Daucas carota. Crisalide ibenante.

#### Fam. II. - Pieridae

#### Gen. 2. — Aporia, Hb.

A. crataegi, L. — Primavera ed Estate: in tutto il territorio, frequente negli Orti e nei frutteti.

Bruco sull'Amigdalus comunis, A. persica, Pyrus comunis, P. malus, Prunus domestica, P. cerasus e Crataegus oxyacantha.

#### Gen. 3. — Pieris, Schrank

P. brassicae, L. — Primavera, Estate ed Autunno: comunissima in tutto il territorio in ogni pianta.

Bruco sulla Brassica oleracea, B. rapa, B. oleracea v. botrytis. Crisalide iberante.

P. rapae, L. — Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio come la precedente.

Bruco sulla Brassica oleracea, B. oleracea v. botrytis, e Reseda odorata.

v. leucotera, Steph.—Estate: un solo individuo assieme al tipo in un Orto dei dintorni di Osimo.
 Bruco come il tipo.

- P. v. minor, Costa—Estate un solo individuo in un orto assieme al tipo. Bruco ignoto.
- P. daplidice, L. Estate ed Autunno in tutto il territorio sui campi e sui margini dei fossi erbosi sulle ombrellifere.

Bruco sul *Thlaspi arvense*, *Erysmium cheiranthoides*. Crisalide spesso sotto i sassi.

### Gen. 4. — Leucophasia, Steph.

L. synapis, L.—Primavera ed Estate: M. Fiorentino, fossi del Guazzatore e S. Valentino sulle *Crocifere*.

Bruco sul Lotus corniculatus, Vicia cracca, Latyrus pratensis, e Brassica oleracea v. botrytis.

L. » v. erysimi, Bork.—Estate: due soli individui ai prati di Rigo assieme al tipo sul Latirus pratensis.

Bruco forse sulle stesse piante del tipo.

#### Gen. 5. — Colias, Fabr.

C. edusa, Fab.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui campi e sui prati.

Bruco sulla Medicago sativa, Lotus corniculatus e Vicia craccae.

C. ab. minor, Failla — Estate: due soli individui assieme al tipo l'uno a S. Stefano e l'altro nei dintorni di Osimo, sempre sopra i prati.

Bruco forse degli stessi costumi del tipo.

C. » ab. Helice, Hb.— Primavera ed Estate; prati di Rigo e della Vescovara prevalente al tipo (1889) sui prati.

Bruco come il tipo.

C. hiale, L.— Primavera, Estate ed Autunno. Prati della Vescovara un solo individuo assieme al tipo.

Bruco sulla Coronilla varia, Medicago sativa, e vicia craccae. C. chrysotheme, Esp.—Estate: un solo individuo a M. Torto in un campo di Medicago sativa.

Bruco ignoto, probabilmente secondo il Curò sulle Leguminose erbacee.

C. myrmidone, Esp.—Estate: Un solo individuo a S. Stefano in un prato. Bruco secondo il Curò come il precedente.

#### Gen. 6. - Rhodocera, Bdv.

Rh. rhamni, L.—In tutte le stagioni, salvo l'inverno, frequente nel territorio sulle siepi.

Bruco sul Rhamnus alaternus, Rh. frangula.

Rh. Cleopatra, L.—Primavera ed Estate. Dintorni di Osimo, Vescovara e Boschetto Simonetti sulle siepi ed i cespugli di *Evonymus europeus*.

Bruco sul Rhamnus alaternus ed Evonymus europeus.

# Fam. III. — Lycaenidae

Gen. 7. — Thecla, Fab.

Th. betulae, L. — Primavera: Fosso di Scaricalasino un solo individuo sopra un cespuglio di *Betula*.

Bruco su Populus nigra e Betula alba.

T. Spini, Schiff. S. V.—Primavera ed Estate: comune in tutto il territorio nei luoghi sterposi.

Bruco sul Crataegus oxyacantha e Prunus spinosa.

Th. ilicis, Esp. — Primavera ed Estate: Selva Simonetti in tutto il territorio nei luoghi sterposi.

Bruco sulla Quercus robur ed Ulmus campestris.

Th. v. aesculi, Hb.—Estate un solo individuo assieme al tipo nella selva Simonetti sui cespugli di quercia.

Bruco sulla Quercus robur ed Ulmus campestris.

Th. pruni, L.—Estate: in tutto il territorio sul prunus spinosa e quercus ilex.

Bruco sulle stesse piante.

Th. quercus, L.—Estate ed Autunno: dintorni di Osimo e nel fosso del Guazzatore tra i cespugli.

Bruco sulla Quercus robur.

Th. rubi, L.—Primavera, Estate e principio di Autunno: in quasi tutto il territorio nelle selve e nei prati.

Bruco sul Rubus fruticosus, Spartium scoparium, S. junceum, Cytisus laburnum, Vaccinium lonchytis.

### Gen. 8. — Polyommatus, Latr.

P. phleas, L.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio nei prati e nei giardini.

Bruco sul Rumex acetosa.

P. v. Eleus, F.—Estate: frequente sulla Lavandula vera e Rumex acetosa.

Bruco sulle stesse piante.

P. amphidamas, Esp.—Estate un solo individuo al fosso del Guazzatore sul Rumex acetosa.

Bruco sul Rumex acetosa e Polygonum bistorta.

### Gen. 9. — Lycaena Fab.

L. argus, L. — Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui campi e sui prati.

Bruco sul Lotus corniculatus, Trifolium pratense e Spartium scoparium.

L. Icarus, Rott. (Alexis S. V.)—Primavera, Estate ed Autunno sui campi e sui prati.

Bruco sull'Ononis spinosa, Medicago falcata, Fragaria vesça e Spartium scoparium.

L. Argiades, Pall. (Amintas F.)—Primavera. Estate ed Autunno sul margine del fosso di Rigo sulla Medicago falcata.

Bruco sul Trifolium pratense e Lotus corniculatus.

L. cyllarus, Rott.—Primavera ed Estate: valli del Musone e dell'Aspio nei prati e nei boschi.

Bruco sull'Onobrychis sativa, Trifolium pratense e Medicago falcata.

L. Meleager, Esp. — Estate ed Autunno: M. Fiorentino, M. S. Pietro e Monti di S. Stefano sui campi e prati aridi.

Bruco sul Thymus latifolius, T. serpillum ed Orobus niger.

L. Boetica, L. — Estate ed Autunno. M. Fiorentino, M. S. Pietro, Selva Simonetti e M. Ragalo sui prati.

Bruco sullo Spartium Scoparium, Collutea arborescens e Genista tinctoria,

L. argiolus, L.—Primavera: dintorni di Osimo, frequente nei giardini e nei campi.

Bruco sul Rhamnus frangula, Hedera helix e Calluna vulgaris.

L. Telicanus, Lang. — Estate ed Autunno: frequente nel territorio sui prati e qualche volta nei giardini.

Bruco sul Lythrum salicaria e Calluna vulgaris.

L. Orion, Pall. — Primavera ed Estate: frequente sui tetti posata sopra il Sedum.

Bruco sul Sedum thelephium.

L. Eros, O.—Estate: due soli individui a M. S. Stefano in copula sopra un *Dypsacus sylvestris*.

Bruco ignoto.

- L. Dolus, Hb.—Estate: un solo individuo in un prato di Sulla.

  Bruco sull'Onobrychis sativa.
- L. Bellargus, Nott. (Adonis Hb.)—Estate, Primavera ed Autunno: valli del Musone, dell'Aspio sulle siepi.

Bruco sul Trifolium pratense, Lotus corniculatus e Coronilla varia.

# Fam. IV. - Lybiteidea

Gen. 10.—Lybitea, Latr.

L. celtis, Esp.—Primavera ed Estate: M. S. Stefano un  $\sigma$  ed una  $\varphi$  da due crisalidi raccolte sopra un ciliegio.

Bruco sul Celtis australis e Prunus cerasus.

#### Fam. V. — Erycinidae

Gen. 11. — **Nemeobius**, Stph.

N. lucina, L.—Estate: M. dei Cipressi e Vescovara nei luoghi erbosi.
Bruco sulla *Primula officinalis* e *Rumex acetosa*.

(continua)



# CATALOGO SINONIMICO E TOPOGRAFICO

DEI

# CURCULIONIDI di Sicilia

per VITALE FRANCESCO Agronomo

di Messina.

(Cont. ved. Num. prec.).

Tribù COSSONINI Stierl.

Gen. DRYOPHTHORUS Schoenherr.

corticalis Payh.

lymerylon F.—M.—Vitale

Gen. CHOERORRHINUS Fairmaire

squalidus Fair.—M.—Vit.-Bau. brevirostris Chev.—S.—De B.

Gen. PENTARTHRUM Woll.

? -T. I.-Cio.

Gen. CODIOSOMA Bedel

spadix Herb.—S.—Fa.a)
sculptus Gyll.
scalptus Bohm.
pilosus Bach.

Gen. EREMOTES Woll.

punctatulus Bohm.—M.-Naso—Vit. punctulatus Reit.

Gen. RHYNCOLUS Stephens

Sub-gen. HEXARTHRUM Woll.

submuricatum ?-S.-Bau.

#### Sub-gen. Rhyncolus s. st.

cylindricus Bohm.—S.—De B.
cylindrus Reitt.
longicollis Bohm.
grandicollis Bris.

? latitarsis Thoms. gracilis Redt. gracilis Ros.—S.—Bau. angustus Fair.

#### Tribù CRYPTORRHYNCHINI Stierlin

#### Gen. CAMPTORRHINUS Schoenherr

\* simplex Seid.—S.—Fa.b)

#### Gen. CRYPTORRHYNCHUS Illiger

lapathi Lin.—S.—Ro (1) carbonarius Scop. trimaculatus Voet.

#### Gen. ACALLES Schoenherr

denticollis Germ.—S.—De B.-Fa.b)
ruftrostris Bohm.
camelus F.—S.—Ro. (2)
quercus Bohm.
teter Bohm.—S.—Sch.-De M.a)-De
B.-Hey.-Bau.
barbarus Luc.
Bellieri Reich.—S.—De B.-Fa.b)Hey.-Bau.
variegatus Bohm.—S.—Sch.-De M.
a)-De B.-Fa.b)-Bau.

\* Diocletianus Germ.—S.-M.-Itala—Sch.De M.a)-De B.-Vit.-Bau.

\* Diocletianus Germ,—S.—De B.Fa.a)-Bau.
dromedarius Bohm.—M.-Scoppo—
Vit.
fasciculatus Bohm.—S.—Sch.-De

M.a)-De B.-Fa.b).

plagiatofasciatus Cost.

impressicollis Luc.

#### Gen. TORNEUMA Wollaston

deplanatum Hampe—S.-P.—De M.
d(-De B.-Bar.-Rag.-Hey.-De
Stef.
planidorse Fair.

setiferum Bris.

Rosaliae Rott.—P.—Rott.

\* siculum Ragusa — S. — Rag.-Bar.Hey.-Bau.

<sup>(1)</sup> Vi è da dubitare molto della esatta determinazione di tale specie. Per noi, è stata confusa con l'Acalles Rolleti Germ., dal Romano.

<sup>(2)</sup> Il Romano l'avea posto nel gen. TYLODES?

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

#### Tribu MYORRHININI Stierlin

#### Gen. MYORRHINUS Schoenherr

albolineatus F.—S.—Ro.
complicatus Germ.
siculus Kraatz.—S.—Sch.-De-M.a)-De B.-Hey.

# Tribù CEUTHORRHYNCHININI Stierlin

#### Sub-Tribù CEUTORRHYNCHINA Weise

Gen. MONONYCHUS Germ.

pseudocori F.—S.—Bau.

punctum-album Herbs
salviae Germ.—S.—De B.

Gen. COELIODES Schoenherr.

zonatus Germ.—S,—De B.
mirabilis Villa
ruber Marsh.—S,-M.—Vit.
Mannerheimi Gyll.

rufirostris Steph.
quercus Oliv.
pudicus Rott.—S.-M.a)—Rott.-De B.
Hey.-Vit.-Bau.

Sub-gen. STENOCARUS Thomson

cardui Herbst.—S.-M.—De St.-Vit.-Bau. guttula Fab. carduelis Meg.

Sub-gen. HYPURUS Rey. (1)

Bertrandi Perris—M. Vit. carneus Perris acalloides Fair.—Trapani—Rey.-Bau.

<sup>(1)</sup> Nel Catalogo di Berlino questo Sub-gen. era posto in fondo ai Centorrhynchus, ma nella Corrigenda era stato trasposto nel Coclindes sectio. A noi pare che il vero suo posto sarebbe presso il Gen. Orchestes, giaochè di tutta la famiglia, la Sub-Tribù Rhyn-chaenina sola ha insetti con facoltà saltatorie, come precisamente sono quelli del Sub-gen. Hypurus.

#### Gen. RHINONCUS Stephens

pericarpius L.-M.-T. 1.-Vit.

Gen. AMALUS Schoenherr.

haemorrhous Herbs.
scortillum Herbs.—T. I.—Cio.
agricola Payh.
rubicundus Panz.

#### Gen. CEUTORRHYNCHIDIUS Duval

\* horridus Panz.—S.-T. I.-Pal.—Cio.

Fa.b)

spinosus Germ.—S.—Bau.

urens Gyll.-S.-M. comune-De B.

-Vit.-Fa.b)-Bau.

albohispidus Fair.

troglodytes F.-S.-Fa.b)

epiniger Herbs.

pusio Panz.

terminatus Herbs. - S.-M. - De B.-

De St.-Vit.-Bau.

apicalis Redt.

sii Gyll.

analis Panz.

uniguttatus Marsh.

haemorroidalis Panz.

Waltoni Bohm.

- \* apicalis Gyll.-S.-Bau.
- \* melanarius Steph.—S.—Bau.

  do convexicollis Gyll.

  2 glaucus Bohm.

  camelinae Bohm.

Gen. CEUTORRHYNCHUS Germ.

Sub-gon. Phrydiuchus Gozis

topiarius Germ.—S.—De St. (1)-Ba. (2) coarctatus Duv.

Sub-gen. Ceutorrhynchus s. str.

geographicus Goeze—S.—Bau.

echii F.-S. comune-Ro.-De B.

-Fa.a)-De St.-Vit.

gliphicas Schall.

vocifer Rott.--S.--Rot.-De M.a)-De

B.-Hey.

asperifoliarum-8.-Fa.b)

intersectus Knoch.

congener Scup.

oleaecus Scop.

<sup>(1)</sup> Nel catalogo dei sigg. De Stefani-Riggio tale specie è posto nel gen. Rhinoncus Sch.

<sup>(2)</sup> Anco il Baudi ce la segnava nel gen. Marmorophus Schoenherr.

crucifer Ol.—S.—Ro.-Fa.b)
trimaculatus Gyll.
4-maculatus Gyll.
cruciger Herb.

- \* Aubei Bohm.—S.—Sch.-Bau.-De M.
  a)-De B.
- \* peregrinus Gyll.—S.—Bau.

  uroleucus Bohm.

  T.-album Gyll.—M.-Scoppo—Vit.

  ornatus Gyll.

Andreae Germ.—S.-T. I.—Fa.a)-Cio.

litura F.—S.-M.—Vit.

ovalis Mars. trimaculatus F.—S.—De B.-Fa-b)-

Bau.

\* Diecki Bris.—S.—Bau.
variegatus Ol.
campestris Gyll.—M.—Vit.
lepidus Gyll.
v.?—S.—Bau.

molitor Gyll.—S.-M.—Sch.-De M.
a)-De B.-Vit.-Bau.

triangulum Bohm.

vicinus Kr.

chrysantemi Germ.—S.—De B.-Ba. rugulosus Herbs.—S.-M.—Vit.-Ba. gallicus Gyll.

melanostigma Mars.

cinereus Mars.

scutellatus Steph.

quadridens Panz.—S.-P.-T. I.-M.— De St.-Cio.-Vit.-Bau.

boraginus Gyll.

quercicola Mars.

pallidactilus Mars.

macula-alba-S.-De B.

seriatus Bohm.

cardui Herbs.

- \* Ragusae Bris.—S.—Hey.
- \* pilosellus Gyll.—S.—Bau. pollinarius Forst.

dentatus Mars.

caliginosus Steph.—S.—De B.

picitarsis Gyll.—S.—De B.-Bau. tarsalis Bohm.

pleurostigma Mars.—S.—Bau.

sulcicollis Gyll.

alauda F.

affinis Steph.

\* Duvali Bris.—S.—Bau.

chalybeus Germ.—M. comune—Vitale-Bau.

coerulescens Gyll.

subcyaneus Scop.

aenicollis Germ.—S.—De B.

metallinus Fair.

erysimi F.-S.-M.-Vit.-Fa-b)

albovittatus Germ.—S.—De B.

suturalis F.-M.-Vit.

querceti Gyll.-M.-Vit.

syrites Germ.—S.—De B.

? alauda F.

abstricticus Steph.

affinis Panz.

assimilis Payh.—S.-M.—Vit.-Bau. brassicae

\* v. fallax Bohm.—S.—Bau. fulvitarsis Bris.—S.—Bau.

atomus Bohm.
setosus Bohm.—S.—Bau.

cochlariae Gyll.

- \* v. ?-S. Bau.
- \* algiricus Bris.—S.—De B.-De M.d) Hey.-Bau.

nanus Gyll.—S. - De B.

\* nigroterminatus?—S.—Bau.

(continua)

#### DOTT. G. RIGGIO

# CORRISPONDENZE SCIENTIFICHE MODERNE

DEGLI

# Animali figurati nel FAMPHYTON SICULUM del Cupani

(Cont. v. N. pr.)

# UCCELLI

# Aegitognathae

#### Passeres-Oscines

| Vol. III | tav. | 142 | 2 f.        | 2. | Albidus n                         | ninor (1)           |        |       | Phylloscopus                 | rutus, Beel  | hst.         |
|----------|------|-----|-------------|----|-----------------------------------|---------------------|--------|-------|------------------------------|--------------|--------------|
| •        | •    | 78  | f.          | 4. | Viridaceol                        | um mai              | ius vi | ılgo. | Hypolais poly                | glotta, Viei | 11.          |
| •        |      | 76  | <b>f.</b> : | 3. | Rostrum l                         | ongum               | minu   | 8.    | id. si                       |              | eill.        |
| •        | •    | 32  | f.          | 1. | Rostrum l<br>nium n               | -                   | _      |       | Acrocephalus (A. turdoides M | _            | eus,<br>Lin. |
| <b>.</b> | •    | •   | f           | 4. | Carabedda<br>ior <sup>(2)</sup> . | _                   |        |       | Calamodus so                 |              | s, L.        |
| •        | *    | 57  | f.          | 1. | Sepes perf                        | oran <sup>(3)</sup> |        |       | id.                          | id.          |              |

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 65, lo riporta alla S. curruca, a me pare piuttosto il Phyll. rufus.

<sup>(2)</sup> Benoit, p. 72, e Doderl., l. c. p. 112, riportano la Carabedda (Carrubeddu, Dod.) di Cupani alla Saxicola leucura alla quale non somiglia affatto; dalla ispezione diretta della figura ed anche dal nome stesso trovo che si deve invece riferirla, secondo me, alla Calam. phragmitis.

<sup>(3)</sup> Benoit riferisce questa specie alla S. rufa; dal nome attribuitogli dal Cupani, e dall'aspetto suo particolare, mi pare piuttosto riferibile alla S. phragmitis.

| Vol. II | I tav. I87 f. 1. Carabedda vulgo minor (1). Cisticola cursitans, Frankl.                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | • 44 f. 1. Passer Troglodites vulgo Riiddu di rocca (?) Troglodytes parvulus, Koch                           |
| ,       | > 80 Ispidae aliud genus Cinclus aquaticus, Bechst.                                                          |
| •       | • 39 f. 1. Plubeulis vulgo ghiumma- rola                                                                     |
| •       | • 50 f. 1. Regulus cristatus mas seu crista crica                                                            |
| ,       | » 76 f. 1. Monacella vulgo mas (3) Parus major, Linn.                                                        |
| •       | • 16 f. 1. Monachella vulgo foemina. id. id.                                                                 |
| •       | • 76 f. 5. Parus minor coeruleus Jon-<br>ston monacedda nadda<br>cauda vulgo Cyanistes caeruleus, Linn.      |
| •       | • 149 f. 1. Gayulus mas seu floridediys- sima aliis alis et cauda nigris Meropi par Oriolus galbula, Linn. ♂ |
| •       | • 149 f. 2. Gayulus foemina seu Avis  lutea fuscis Meropis ma- gnitudine id. id. Q                           |
| •       | • 32 f. 2. Lanius maior vulgo Gur- gana (4) Lanius minor, Gmel.                                              |
| •       | » 79 f. 2. Lanius minor Joston testa grossa vulgo (5)id. auriculatus, Müll. ( . rufus, Bris.)                |

<sup>(1)</sup> Il nome di Carrabedda in Siciliano è riservato alla C. cursitans; il Benoit, p. 86, riporta la figura al P. pendulinus, al quale, indipendentemente dal nome, somiglia assai poco. Osservo però che il Benoit dice Carrubeddu vulgo minor, e quindi potrebbe trattarsi di altra citazione da me non riscontrata. Infatti trovo riferito al P. aler un Oculimenchi vulgo mas, che non ho trovato disegnato.

<sup>(2)</sup> Malherbe, l. c., p. 92.

<sup>(3)</sup> Doderl. l. c. p. 136. Malh. l. c., p. 110.

<sup>(4)</sup> Il nome di Gargana si dà in generale alle giovani Averle. Il Benoit, p. 23, Doderl., l. c. p. 68, riportano la Gargana (Gurgana) di Cupani al L. ecubstor; dalla ispezione della figura mi pare piuttosto il L. minor, il quale, essendo più comune in Sicilia, più facilmente potè capitare nelle mani del Cupani.

<sup>(5)</sup> È notorio come in Sicilia il nome di *Testa grossa* sia particolarmente riservato al *L. rufus*; tuttavia il Benoit, stando al nome adottato dal Cupani, lo riporta impropriamente al *L. minor.* 

| Vol. I | II ta | v. 1( | 00 f.5. | Lanius minimus moschatus Lantus auriculatus, Müll. giov (Non cit. Ben.)               |
|--------|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| •      | •     | 10    | f. 1.   | Alepicte mas Muscicapa collaris, Bechst.                                              |
| •      | •     | 75    | f. 1.   | Alae pictae vulgo foemina . id. id.                                                   |
| •      | •     | 24    | f. 3.   | Alae pictae mas vulgo Ali- pinti di li masculi id. atricapilla, Linn. (Non cit. Ben.) |
| •      | >     | 142   | f. 4.   | Muscicapa cinericea Butalis grisola, Linn.                                            |
| •      | •     | 11    | f. 1.   | Hirundo sylvestris Jonston (1) Chelidon urbica, Linu.                                 |
| •      | •     | 84    | f. 1,   | Hirundo pectore uropyaro albis pedibusque hirsutis id. id.                            |
| *      |       | 11    | f. 3.   | Hirundo Mortarella vulgo<br>dicta (2) Clivicola riparia, Linn.                        |
| •      | •     | 90    | f. 1.   | Apus niger et minor vulgari (3) Cypselus apus, Linn.                                  |
| •      | •     | 148   | f. 1.   | Apus fuscus Hirundinus ma-<br>gnitudine rostello parvo (4) id. id.                    |

### Saurognathae

• 21 • 85 f.1. Stultos fallens . . . . . Caprimulgus europaeus, Lin.

#### Pici

- Vol. III tav. 138 f. 2. Picus minor varius capite
  vertice chermesinus coloris . . . . . . . . . Picus minor, Lin.
  - 16 f. 4. Lynx cinerea deluta vulgo
     lingua longa di beccaficu Iynx torquilla, Lin.
     (Non cit. Ben.)
  - n 76 f. 6. Lynx cinerea fueca vulyo lingua longa di turdi . id. id.

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 39, la ritiene H. rupestris; a me pare piuttosto H. urbica.

<sup>(2:</sup> Doderl. l. c. p. 146.

<sup>(3)</sup> Malh., l. c., p. 102.

<sup>(4)</sup> È riportato arroneamente dal Benoit, p. 41, al C. melba; mentre alla semplice ispezione della figura si rileva subito trattarsi pure del C. apus.

### Desmognathae

#### Coccyges

| Vol. III tav. 89 f. 2. Cuculus transitorius Barl | be-                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------|
| rie                                              | . Cuculus canorus, Linn.   |
| Anisodactilae                                    |                            |
| > 65 Avis divi Jovannis seu a                    | <i>12-</i>                 |
| zurreo colore picta lon                          |                            |
| · crassoque rostro                               | . Aleedo ispida, Liu.      |
| • • 53 Pica marina Castaneo m                    | a-                         |
| rini et cyanei coloris                           | . Coracias garrula, Linn.  |
| Striges                                          |                            |
| • • 48 Bubo siculus scilicet aure                | ut                         |
| cineree maculatus                                | . Strix flammes, Lin.      |
| • 73 f. 2. Vulua (Ulula, Ben.) must              | te-                        |
| lina fueco striata vul                           | go                         |
| Faunu                                            | . Syrntum alucco, Lin.     |
| • • 150 f. 1. Bubo Jacobi similis (1) .          | Asio otus, Lin.            |
| • • 19 Alucus alius pallidus Ort                 | va                         |
| vulgo                                            | . id. accipitrinus, Pall.  |
| > 63 f. 2. Jacobus Jacurutus (Jacul              | <b>a-</b>                  |
| tus, Ben.) $Jonst.$ (?).                         | . Soops giù, Scop.         |
| Accipitres                                       |                            |
| > > 51 Smiriglius alter major.                   | . Circus aeruginosus, Lin. |
| (Non cit. da Benoit).                            | . Ollows actuality Din.    |
| » • 6 Lagornia vulgo                             | . id. id.                  |
| • 33 e 37 f.2. Albanellus erugineo fuscu         | s (3) id. cyaneus, Lin.    |

<sup>(1)</sup> Benoit lo ritiene riferibile al B. maximus; a me a dir vero non sembra tale.

<sup>(2)</sup> Benoit, non so con quanta poca ragione, riporta il *Jacobus* allo *S. otus*, quando, tanto pel nome, quanto pel disegno che discretamente raffigura l'*Asiolo*, va riferito allo *S. yiù*.

<sup>(3)</sup> Evidentemente per errore tipografico Benoit scrive crucincefuscus.

V

| ol. | III | ta | v. 79     | f. | 1. | Accipiter cristaredda foemina (femminara, Ben.) vulgo dicta Ctrous cyaneus, Linn.                    |
|-----|-----|----|-----------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •   |     |    | 12        |    |    | Aquila minor seu notha (1). Aquila chrysaetos, Lin.                                                  |
| •   |     | >  | 1         | f. | 1. | Accipiter miula vulgo dicta (2) Buteo vulgaris, Leach.                                               |
| •   |     | •  | 5         | f. | 2. | Falchettus                                                                                           |
| •   |     | •  | 56        | f. | 2. | Falco montanus siculus (3) id. id.                                                                   |
| ,   |     | •  | 18        |    |    | Smiriglius vulgo Aesalon regulus, Pall.                                                              |
| >   |     | •  | 132       | f. | 1. | Accipiter cristaredda vulgo dicta Cerchnels tinnunculus, Lin.                                        |
| ٠   |     | •  | 16        | f. | 2. | Accipiter cristaredda tuni-<br>sina vera vulgo dicta . id. vespertinus, Lin.<br>(Non cit. da Benoit) |
| •   |     | •  | 50        | f. | 2. | Smirighiu vulgo Accipiter nisus, Linn.                                                               |
| •   |     | •  | 25        | f. | 2. | Accipiter fringillarius, Jon-<br>ston vulgo Spraveri id. id.                                         |
| •   |     | •  | 77        | f. | 1. | Accipiter fringillarius Tunesinus (4) id. id.                                                        |
| •   |     | 19 | 215       | f. | 1. | Ossiphagus foemina larvatus<br>barbatus Gypaetus barbatus, Lin. of ud.                               |
| •   |     | 1  | •         | f. | 3. | Ossiphagus mas sive muscha-<br>tus (5)id. id. giov.                                                  |
| ,   |     | •  | <b>52</b> |    |    | Vultur cinereus collaratus Gyps tulvus, Gmel. (continua)                                             |

<sup>(1)</sup> Sulla fede del Benoit riporto questo uccello all'Aquila fulca. Confesso che questa figura è difficile ad identificarsi e che dal becco parrebbe piuttosto un avvoltoio anzichè un'Aquila.

<sup>(2)</sup> Benoit, con evidente errore, riferisce la Miula di Cupani al F. milvus; invero la coda, che è caratteristicamente forcuta nel F. milvus, è invece quasi tronca nell'uccello figurato dal Cupani Il nome di Miula in Siciliano si dà più spesso al Falco cappone.

<sup>(3)</sup> Benoit riporta il Falchettus ed il F. montanus, al F. percyrinus; nè l'uno nè l'altro secondo me, si possono riferire alla specie predetta, la quale se non è scarsa, di certo non è nommeno comune in Sicilia. Essi invece si riferiscono evidentemente al F. subbuteo, come per la prima opina pure il Prof. Doderlein (l. c. p. 37).

<sup>(4)</sup> Secondo me, le tre figure sopra citate coi rispettivi nomi si riferiscono ad individui diversi di A. nisus. Il Benoit ripo ta lo Smirighiu, forse pel suo nome, al F. lithofalco (F. aesalon), l'Accipiter fringillarius tunetinus al F. subbuteo, ed il solo Spraceri all'A. nisus.

<sup>(5)</sup> Benoit (p. 4), applica i due appellativi lurratus e barbatus a due cose diverse; io li ho trovati apposti alla stessa figura.

# Intorno a taluni Celenterati mediterranei viventi

# Rhizostoma pulmo L. sp.

#### = Rhiz. Aldrovandi Per.

Il giorno 23 settembre trovandomi in barca fuori alla lanterna del Molo di Palermo cioè all'imboccatura del porto fui colpito dalla vista di molti grandi individui di questa specie, che ordinariamente suole trovarsi in alto mare.

Il mare cosparso qua e là di questi curiosi animali avea un aspetto caratteristico. Molti hanno veduto degl'individui di questa specie conservati nello spirito nei vasi, ma pochi hanno avuto agio di ammirarne proprio sul mare. Rassembrano a tante cupole gelatinose fungiformi. Le otto diramazioni della base sono adorne di tubi, di cui quelli più sviluppati sono circa 30 per ciascuna diramazione; all'estremità sono coloriti di un bel blu, del resto quasi trasparenti. È curioso che attorno a ciascun individuo erano molti pesciolini minutissimi.

La maggior parte degli individui che io vidi aveano un diametro di venti centimetri. Costa dice che si sono trovati individui di questa specie con un diametro lungo « più piedi ». È a notare che di recente non ci è stata alcuna tempesta nè forte temporale che abbia potuto trascinarli qui.

Presso i nostri pescatori questo acalefo si chiama col nome di bromu.

# Velella spirans Gmelin sp.

#### = Holoturia spirans Gmelin = Velella limbosa Blainv.

Anche questo graziosissimo sifonoforo non è raro nel Mediterraneo ma si trova ordinariamente in alto mare.

Parecchio tempo addietro mi è accaduto di trovarne disseminata tutta quanta la spiaggia di Romagnolo (fra Palermo e Acqua dei Corsari). Io credo che questo celenterato sia una delle specie più gentili e graziose, però, come la maggior parte delle specie di questa classe, è impossibile conservarne degli esemplari, perchè atteso la loro struttura quasi gelatinosa facilmente si alterano e si disfanno. Che se anche si mettono subito nello spirito si deformano e perdono i loro vaghi coloriti, poche ore dopo morte diventano sovente lubriche e schifosi.

Costa dice che gli antichi chiamavano questa specie Armenisterio. Ignoro se nel dialetto siciliano esista un nome per denotarlo, ma credo di no.

### Carybdea marsupialis Per.

### = Medusa marsupialis L.

Tuffandosi in mare di està, in certi dati siti e in certi dati giorni accade qualche volta di sentirsi un bruciore alla pelle molto sgradito, il quale perdura poi varie ore, e rassomiglia a quello prodotto dalle ortiche. Per lo più si formano sulla pelle dei segni bislunghi come tenue sgraffiature quasiche dei filamenti caustici le si siano appiccicati. Evidentemente si tratta di una medusa. Però non sono sicuro della specie, perche non mi è stato mai dato di averne ad esaminare alcun esemplare. E probabile si tratti della specie citata ma non posso asserirlo.

Presso i nostri pescatori si suole nominarla col nome di « Ogghiu a mari ».

MARCH, ANT. DE GREGORIO.

F. MINA-PALUMBO

# Rettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. v. N. prec.)

Il serpente giallo-verde ha il capo distinto dal tronco allungato, depresso, ottuso, con la mascella superiore sporgente sulla inferiore, con i due lati longitudinali poco divergenti all'innanzi ed alquanto incurvati all'indietro. Ha due piastre temporali in prima fila, la superiore può essere piccola o mancare, due preoculari, la superiore concava e grande, 2 postoculari, 8 sopralabiali, di cui la 4 e 5 sotto l'occhio, questo con pupilla nera rotonda ed iride giallo-dorata; collo distinto, tronco allungato, uniforme più alto che largo sino alla coda: scaglie dorsali rombeo-allungate, più larghe nei fianchi ovunque lisce, disposte in 19 serie. L'addome piano, scudetti ventrali da 194 a 250, scudetto preanale diviso, coda lunga tenue, assottigliata all'estremo con le scaglie in serie da 6 a 7, scudetti sottocaudali paja 99 e 125, lunghezza dell'adulto, variabile da m. 0,90 a m. 1,20-1.35-1,37-1,51 un o di Modena.

La tinta generale del tronco varia dal giallo chiaro al rossiccio, al verdastro, al verde cupo, verde nereggiante tutto variegato di giallo solfureo. Capo macchiato di nero, le macchie nere predominano sulle gialle, spesso queste sono disposte trasversalmente in modo da dividere le macchie nere in strisce trasversali, di cui una sta attraverso alle sopraoculari ed alla frontale, l'altra attraversa le parietali, si estende alla regione temporale. Ai lati del capo le preoculari, e postoculari sono gialle, la postnasale e sopralaterali sono in parte nere: la rostrale, internasali, prefrontali sono oriate più o meno di nero: parti inferiori del capo e sopralabiali inferiori per lo più giallastre senza macchie.

Nella nuca e collo vi è una macchia nera allungata più o meno delimitata che dalle parietali va nella linea mediana del collo, ai lati di questa vi sono due macchie nere piriformi colla parte assottigliata voltata verso il dorso.

Sul dorso e fianchi generalmente sei serie longitudinali di macchie nere separate fra loro da piccole serie trasversali di macchie gialle; le serie sono disposte l'una dirimpetto all'altra in modo che contro l'una striscia chiara sta una macchia nera, e ciò alternativamente per tutte le serie. Talora le macchie nere e le bianche si fondono trasversalmente e si ha una serie di grosse fascie nere trasversali separate da piccole strisce chiare. Sulla coda le macchie nere e chiare si dispongono in strisce longitudinali parallele, le macchie nere occupano la parte mediana longitudinale delle scaglie, e le strisce nere occupano i margini laterali delle scaglie stesse, talora i margini delle scaglie essendo gialle, le strisce nere sono percorse da una sottile striscia a zig-zag chiara. Talvolta le macchie dorsali sono in numero minore e più grandi unite o separate.

Inferiormente tutto il tronco è di un giallo-zolfigno, o giallo-verdiccio o pagliarino, gli scudetti ventrali sono con macchia verdastra tondeggiante da ciascun lato, alcune volte il bordo anteriore delle piastre addominali è grigio, in alcuni esemplari di Sardegna le parti inferiori sono interamente macchiettate di grigio nerastro.

Tra questa descrizione del Camerano e quelle di Bonaparte e De Betta trovo differenze nella gradazione delle tinte, e disposizione delle macchie che palesano la variabilità di colorazione del tipo.

Nelle Madonie questo tipo è rarissimo, una volta passando pel monte dei Mandarini a M. 1524 vidi esposto al sole attorcigliato un serpente molto grosso, che potei osservarlo, perchè molto tranquillo, tinta generale nera, molte macchie di un giallo solfigno sul capo, e tutto il tronco sparso di piccole linee di un bel giallo a forma di C, che erano molto spiccate sul fondo nero. Nessun dubbio che era un esemplare vecchio del tipo, la lunghezza e la grossezza indicavano che era un esemplare raro e caratteristico per le macchie gialle spiccate.

Var. Carbonarius Frtz.

Coluber carbonarius Schreiber e Catullo. Coluber zanthurus Rafinesque. Questo è il tipo che vive nelle Madonie tanto nel piano che nel monte, ed è la specie più comune.

Il colore di tutte le piastre cefaliche è di un bruno nero con alcuni punti o lineette irregolari di olivastro scuro, di raro giallastre, lo scudetto rostrale è gialliccio nel bordo labiale, il contorno dell'apertura delle narici è più chiaro. lo scudetto nasale anteriore ha il bordo anteriore giallastro; scudetto preoculare, due scudetti postoculari, angolo del labiale, che è in contatto con questi ultimi sono color giallo di paglia, scudetti labiali superiori colorati di giallo nel bordo colle suture più o meno nere. Scudetti sottomascellari, e gola giallopaglino spesso sordido, le suture dei labiali sono leggermente marginate di nero. Nuca lati del collo di un nero-olivastro, o nero verdastro, ed in ciascun lato vi è tratteggiata una macchia piombina, che nella maggior parte manca. Tutto il tronco superformente è bruno-nero uniforme, e spesso morato lucido. nei fianchi il colore è più chiaro. Gola e collo sono gialli, nei scudetti addominali e sottocaudali il colore diviene giallo-terreo con alcuni puntini bruni. piombini ed anche neri, le estremità laterali degli scudetti addominali che confinano con le squame dei fianchi hanno delle macchie nere nella parte anteriore del tronco, che poi svaniscono partecipando al colore delle parti superiori.

Scudi addominali 195 oltre l'anale che è divisa, scudetti sottocandali 116, serie di squame 19, apertura della bocca mill. 25, lunghezza totale m. 1, 65, di cui la coda 38.

Questa colorazione varia ancora, un esemplare adulto aveva tutta la parte superiore del capo nera, il bordo labiale dello scudetto rostrale, dei labiali superiori, anteriori e posteriori dell'occhio di color giallo-terreo oscuro, le suture nere più grandi e dilatate, scudetti labiali inferiori giallo-paglino con suture nere, tutte le squamette laterali del collo, e prossime alla gola con bordi neri, scudetti addominali giallo-terreo punteggiato di bruno, il punteggiamento va sempre diminuendo sino alla regione anale, tutti gli scudetti sottocaudali sono giallo-bruni.

Un altro esemplare era di forma più svelta, superiormente di un bel brunomorato, il bordo libero degli scudetti labiali superiori di un giallo-paglino con
le macchie nere delle suture leggiere, per cui l'orlo del labbro era paglino
uniforme: lo scudetto anteriore ed i due posteriori dell'occhio coll'angolo del
labiale confinante color giallo, tutto l'addome sino all'estremo della coda biancopaglino molto lucido, senza punti, e secondo la luce rifletteva i colori dell'iride, nell'unione del bianco addominale, ed il nero del dorso era color d'accialo brunito ed iridato. Questo serpente divorava una lucertola viva.

Un terzo saggio presentava tutti gli scudetti cefalici irregolarmente macchiati di giallo, spiccata la linea gialla, che dai scudetti postoculari passa sulla parte posteriore vicino l'apice dello scudetto verticale, e si estende all'altro lato dell'occhio, e termina nel bordo labiale; le suture degli scudetti labiali superiori ed inferiori sono nerastre leggermente. Tutto il dorso è olivastro-

scuro tratteggiato trasversalmente di fascie irregolari gialle più o meno scure. ogni squametta del dorso è più scura nei lati, e chiara nel mezzo, a ciascun angolo laterale vi è un puntino biancastro, che mancano nella metà posteriore: questa disposizione di calori dona l'aspetto di essere listato longitudinalmente. Gli scudetti sottomascellari, gola, squame laterali del collo sono giallo-paglino con suture nere sfumate di blù: tutto il tratto inferiore dell'addome è giallo-terreo punteggiato di bruno-acciaio più nel bordo superiore di ogni scudetto, i fianchi partecipano del colore del dorso più chiaro, vicino la regione anale non vi è più punteggiatura, nella linea mediana vi sono dei puntini neri più o meno confluenti e formano una linea a zig-zag.

Lunghezza totale m. 0, 88 di cui la coda m. 0, 25 era un giovine. Queste varie colorazioni mostrano ehe il tipo nebrodense è la va ietà melanica più spiccata negli esemplari adulti e vecchi, e non volendo indagare le cause, si può stabilire che la specie trova condizioni favorevoli nelle Madonie a modificare il suo organismo, e subire nel pigmento le alterazioni melaniche.

Dono la descrizione di un giovine, tutto il corpo cenerino-celeste chiaro ciascuna squametta con una linea più chiara nel mezzo, che posteriormente si termina con un puntino bianco, le linee gialle avanti e dietro l'occhio sono molto più chiare, suture dei labiali superiori nere come lineette; dalla nuca, e per più centimetri sul dorso vi sono tratteggiate fascie trasversali più scure, ma questo colore nerastro siegue la direz one delle suture, mentre il centro conserva il colore del fondo. Tutte le parti inferiori sono bianco-paglino uniforme senza punti. Lunghezza totale m, 0, 68, di cui la coda m. 0, 25, ciò mostra che nei giovani la coda è più lunga.

In saggi alquanto più giovani, le linee del capo gialle sono più marcate, quella che parte dietro l'occhio, passa sul vertice, e va all'altro occhio è quasi continua; quella avanti dell'occhio molto spiccata, una terza trasversale si osserva sngli scudetti frontali, nei due scudi occipitali vi ha un arco comune di puntini giallastri colla sommità in avanti, altra linea del colore medesimo circoscrive il bordo delle occipitali, che parte dagli scudetti labiali superiori anche giallo-paglina con suture nere. Sulla nuca, lati del collo, primo tratto del tronco vi sono macchie nerastre trasversali, tutte in seguito si van dileguando, e si confondono col colore del dorso olivastro-piombino più o meno chiaro, le squame nel centro sono sempre più chiare nel senso longitudinale.

Gli scudetti labiali inferiori, gola, collo gialli, nello addome prende una sfumatura d'acciaio senza punti, le due estremità degli scudetti sono piombinoceleste. Lunghezza totale cm. 32, di cui la coda cm. 12.

Questo serpente è comune in tutte le terre alberate di piano, di collina nelle terre boschive, non l'ho veduto nei sommi gioghi scoperti delle Madonie, ai primi calori esce dai suoi quartieri d'inverno, e si espone ai raggi vivificatori del sole primaverile, e resta per ore immobile, sono allora molto secchi, e comè avanza la temperatura si spogliano della vecchia epidermide, che talora la

lasciano intera uscendo dalla bocca, allora i colori sono più vivaci, e la pelle è lucida. Entrano presto in amore, ed il volgo crede che dopo una lotta erotica due si attorcigliano colla maggior parte del corpo rialzati diritti, e se sono disturbati insiegono l'uomo. Si nutriscono d'insetti, lucertole, piccoli mammiferi, ed uccelli, e l'ultima specie che entra nei nascondigli in autunno, entra nei cavi di legni, nelle muraglie, sotto le pietre.

Sui costumi di questo serpente ricorderò alcuni fatti di certo interesse per la biologia. Un mio amico Pieri molto familiare a prendere questo serpente, lo prendeva pel capo, col pollice premeva sulla nuca, ed il serpente diveniva diritto come un bastone, rallentando la pressione si muoveva colla solita agilità, questo esperimento fu ripetuto varie volte. Una donna di brutto aspetto con certi atteggiamenti e voci melodiose fermava questo serpente, lo prendeva, lo carezzava, e se lo metteva anche nel petto, ed il rettile era sempre tranquillo e docile, questo esperimento lo ripeteva a suo piacere, per sodisfare a chi aveva la curiosità.

Un ultimo fatto, in un mio podere fu ucciso un serpente, ed aveva l'addome molto voluminoso, la dimani andai a trovare quella carogna in ottimo stato, ho aperto l'addome nel punto voluminoso e sono rimasto sorpreso, ho trovato una donnola, *Mustela vulgaris* Lin. col capo rivolto in basso, e la coda verso la bocca, l'animale era intatto, tutto il pelo in buono stato sino alla coda, la statura di una donnola adulta. Questo fatto spiega di quanto è capace la bocca di spalancarsi, e comprova l'esperienza dei nostri campagnuoli, che questo serpente col suo sguardo rende immobili gli altri animali per farne la caccia, questa potenza magnetica deve essere molto patente per rendere stupido un animale carnivoro e molto agile con denti robusti da potersi difendere dagli attacchi di qualunque animale, sembra inverisimile, ma io ho studiato il fatto.

Il tipo si trova nel lato meridionale della Sicilia, la varietà a preferenza nella settentrionale, specie comune nelle Madonic, si trova in Sardegna, per l'Italia continentale in Piemonte, Liguria, Roma, Pavia, Ancona, Modena, Omegna, Foligno, Rivarossa, e nel Napoletano.

Il Böttger descrivendo i rettili dell'Ungheria riporta il Z. viridiflavus var. Sardeus, non ho trovato i caratteri che la distinguono per conoscere se trovasi nelle Madonie.

#### Genero Periops Wagler

Corpo terete assai lungo, capo oblungo-ovato, piuttosto distinto dal tronco' muso alquanto schiacciato, occhi circondati ai lati ed inferiormente da una serie di piccole squame che separano gli occhi dalle piastre sopralabiali; le squame del dorso sono lanceolate-romboidali, piane senza carena longitudinale disposte in 27-28 serie longitudinali, la coda è di mediocre lunghezza.

#### Periops hippocrepis Wagler.

1881. Doderlein-Rivista Fau. Sic. Vertebrati p. 41.

1891. Camerano-Monog. Offdi Italiani, p. 5'.

Nessuno riporta questa specie di Sicilia, il Doderlein scrive: « a questi fa d' uopo aggiungere il Colubro sardo P. hippocrepis W., che recentemente mi fu dato rinvenire in tre esemplari superbi dell'Isola di Pantelleria, ove rappresenta, a quanto pare il comune C. viridiflavus.» Il Camerano ripete le medesime parole, essendo una specie comunissima in Sardegna ed in Pantelleria è probabile che si trovasse nella nostra Isola intermedia alle due sopracennate.

Capo distinto dal corpo, piano largo posteriormente, piastra frontale allargata anteriormente, occhio circondato inferiormente e nei lati da 7 o 8 piastre, sopralabiali 10, tronco assottigliato verso il capo, grosso nel mezzo. Squame dorsali liscie ovali in 27 serie, piastre addominali 232-246, scudetti sottocaudali 86-98 paja, lunghezza cent. 70-80, un saggio trovato da Carruccio m. 1, 55 altro dal Camerano m. 1, 56 tutti di Sardegna.

Capo giallo nei vecchi brunastro con fascie trasversali nerastre o nere, una macchia grande incavata anteriormente va da un occhio all'altro, altra più indietro ad arco anche grande, che si congiunge di quà e di là con una fascia che parte dall'angolo inferiore della bocca, altra più grande sull'occipite, che anteriormente si insinua colla precedente, e dietro si confonde colla prima delle macchie dorsali, maggiori dettagli di queste macchie si possono leggere nelle opere di Gené, di Bonaparte, di Camerano.

Il colore del tronco superiormente è giallo-pagliarino più o meno vivace o brunastro nei vecchi, tende al ranciato nei lati del collo, dalla cervice, mezzo del dorso sino alla coda vi ha una lunga serie di macchie grandi, brune o nerastre, rotonde o cllittiche, contornate di nero marcato e disposte ad intervalli eguali; nei fianchi altra serie di macchie più piccote, che alternano colle precedenti. Inferiormente è bianco giallastro con una serie di macchie rettangolari nere collocate alle estremità degli scudetti addominali, che unisconsi con altra piccola serie di macchie dei fianchi.

Sin ora la specie è stata trovata in Sardegna ove è comune, ed in Pantelleria.

#### Genere Callopeltis Bup.

Capo mediocre alquanto distinto dal tronco, muso corto, ottuso, uno scudetto preoculare, due postoculari, corpo quasi cilindrico, scaglie dorsali romboidali lisce disposte in 21-27 serie, coda lunga assottigliata.

Continua)

Enrico Ragusa — Direttore resp.

|                                                                                                                                                                                             | GENNAJO 1893                                                                                                                                                                                                              | N. 4                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| IL NATU                                                                                                                                                                                     | RALISTA SICII                                                                                                                                                                                                             | LIANC                                                   |
| GIORN                                                                                                                                                                                       | ALE DI SCIENZE NATURALI                                                                                                                                                                                                   |                                                         |
| Sī                                                                                                                                                                                          | PUBBLICA OGNI PRIMO DI MESE                                                                                                                                                                                               | · .                                                     |
|                                                                                                                                                                                             | ABBONAMENTO ANNUALE                                                                                                                                                                                                       |                                                         |
| _                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | L. 10<br>» 12<br>» 14<br>» 1 2<br>» 1                   |
|                                                                                                                                                                                             | ciò che riguarda l'Amministrazione e l<br>CO RAGUSA, in Palermo, Via Stabile N                                                                                                                                            |                                                         |
|                                                                                                                                                                                             | SOMMARIO DEL NUM. 4.                                                                                                                                                                                                      | FIJ i o                                                 |
|                                                                                                                                                                                             | · Di tre Apion di Sicilia.<br>nimico e topografico dei Curculionidi                                                                                                                                                       | 11 (01 171 / 0                                          |
| <ul> <li>L. Spada — Contribuzione nel territorio de</li> <li>G. Riggio — Alcune osser a taluni Celente</li> <li>L. Facciolà — Sull' esiste</li> </ul>                                       | alla Fauna Marchegiana. I Lepidotto<br>i Osimo (cont.)<br>rvazioni sulla nota del March. A. De<br>erati mediterranei viventi.<br>enza di forme di passaggio da alcune                                                     | eri finora trovat<br>Gregorio intorn                    |
| <ul> <li>L. Spada—Contribuzione nel territorio de G. Riggio — Alcune osser a taluni Celente</li> <li>L. Facciolà — Sull' esiste cefalidi agli ad</li> </ul>                                 | alla Fauna Marchegiana. I Lepidotto<br>Osimo (cont.)<br>rvazioni sulla nota del March. A. De<br>rrati mediterranei viventi.                                                                                               | eri finora trovat<br>Gregorio intorn<br>specie di Lepto |
| <ul> <li>L. Spada—Contribuzione nel territorio de G. Riggio — Alcune osser a taluni Celente</li> <li>L. Facciolà — Sull' esiste cefalidi agli ad</li> </ul>                                 | alla Fauna Marchegiana. I Lepidotto<br>Osimo (cont.)<br>rvazioni sulla nota del March. A. De<br>erati mediterranei viventi.<br>enza di forme di passaggio da alcune<br>ulti corrispondenti (cont.)                        | eri finora trovat<br>Gregorio intorn<br>specie di Lepto |
| <ul> <li>L. Spada—Contribuzione nel territorio de G. Riggio — Alcune osser a taluni Celente</li> <li>L. Facciolà — Sull' esiste cefalidi agli ad</li> </ul>                                 | alla Fauna Marchegiana. I Lepidotto<br>Osimo (cont.)<br>rvazioni sulla nota del March. A. De<br>erati mediterranei viventi.<br>enza di forme di passaggio da alcune<br>ulti corrispondenti (cont.)                        | eri finora trovat<br>Gregorio intorn<br>specie di Lepto |
| <ul> <li>L. Spada—Contribuzione nel territorio de G. Riggio — Alcune ossee a taluni Celente</li> <li>L. Facciolà — Sull' esiste cefalidi agli ad</li> <li>G. Riggio — Arenamento</li> </ul> | alla Fauna Marchegiana. I Lepidotto Osimo (cont.) rvazioni sulla nota del March. A. De erati mediterranei viventi. enza di forme di passaggio da alcune ulti corrispondenti (cont.) di sette Capidogli nello Stagnone di  | eri finora trovat<br>Gregorio intorn<br>specie di Lepto |
| <ul> <li>L. Spada—Contribuzione nel territorio de G. Riggio — Alcune ossee a taluni Celente</li> <li>L. Facciolà — Sull' esiste cefalidi agli ad</li> <li>G. Riggio — Arenamento</li> </ul> | alla Fauna Marchegiana. I Lepidotto. Osimo (cont.) rvazioni sulla nota del March. A. De erati mediterranei viventi. enza di forme di passaggio da alcune ulti corrispondenti (cont.) di sette Capidogli nello Stagnone di | eri finora trovat<br>Gregorio intorn<br>specie di Lepto |

# IL NATURALISTA SICILIANO

# Di tre Apion di Sicilia

#### A M. P ENRICO RAGUSA

Directeur du Naturalista Siciliano.

Monsieur et cher collègue,

Voici mon opinion définitive au sujet des Apion veridicæruleum, Ragusae et murinum, decrits et figurés par M." le Docteur Everts, et dont vous avez bien voulu me communiquer les types uniques, faisant partie de votre collection.

- 1. **viridicœrulum**. L' exemplaire communique, bien que depourvu de tête, m'a néanmoins permis de reconnaître, sans hésitation, un *Apion detritum*; je dois pourtant faire observer que cet insecte d'un noir presque mat, aussi bien sur les élytres que sur le prothorax et recouvert d'une pubescence grisatre fine et peu fournie, ne répond pas exatement à la description et à la figure qu'en a donnèes l'auteur: La description, ainsi que la figure, de même, du reste, que le nom attribue à l'espèce, indiquant un insecte ayant une coloration dont je ne retrouve pas la trâce chez l'exemplaire communiqué; on n'y retrouve pas non plus les petites soies blanchâtres, en series, courbées, que fait ressortir la figure precipitée.
- 2. **Ragusae.**—Si on compare cet insecte aux exemplaires presque glabres ou parcimonieusement pubescents de l'A. detritum, on est, à première vue, amené à considérer cet insecte comme specifiquement distinct; mais les espècés de ce groupe sont extrémement variables, non seulement sous le rapport de la pubescence, mais aussi sous celui de la ponctuation, et j'en possède présentant tous les passages; la varieté que j'ai décrite d'Algerie et de Sicile, sous le nom de subsquamifer présente une

Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

pubescence bien apparente ou les poils deviennents squamiformes et blanchâtres et semblerait faire le passage à la varieté Ragusae.

3. **murinum.**—Cet exemplaire ne m'a presenté aucune différence avec les Q de l'A. seniculus, appartenant à la forme à pubescence assez longue et assez abondante; le rostre de cet exemplaire paraît presque droit par suite d'une fracture vers le milieu.

Tours, le 5 dicembre 1892.

Votre devoué

DESBROCHERS DES LOGES.



### CATALOGO SINONIMICO E TOPOGRAFICO

DEI

# CURCULIONIDI di Sicilia

per VITALE FRANCESCO Agronomo

di Messina.

(Cont. e fine v. N. prec.

#### Sub-Tribù BARINA Weise.

Gen. BARIS Germ.

timida Rossi
nitens F.—S.—De B.-B.

\* memnonia Bohm.—S.-P. — De St.spoliata Bohm.—S.—De B.-Fa-b)
picturata Men.
opiparis Duv.—S.—De B.-Fa.b)
Bau.
rufa Bohm.—S.-M. — De B.-Hey.-

Desbr.f)-Vit.

picicornis Marsh.
abrotani Germ.
punctata Gyll.—M.—Vit.

\* v. virescens Brul.—S.—Ban.
cribricollis Reich.
coerulescens Scop.— S.-P.-M. — De
St.-Vit.
chlorodia Bohm.
Villae Comol.—S.—Desbr.f)-Vit.

cuprirostris F.—S.-M. — Desbr. f)Vit.
viridisericea Goeze
viridis Four.
virens Ol.
gramminea Lin.

v. sicula Bohm.—S.—Sch.-De M.
a)-De B.-Hey.-Desbr.f)

\* siciliensis Desbr. n. sp. — S. —

Desbr.f)

prasina Bohm. — S.-P. — De B.
Desbr.f)

- \* angusta Brul.—S.—Desbr.f) violacea Gyll.
- \* v. Stierlini Tour.—S.—De B.-Hey. janthina Bohm.

#### Gen. LIMNOBARIS Bedel.

T.-album Lin.—M.—Vit.uniseriata Dufourv. pusio Bohm.—S.—De B.

#### Tribù CALANDRINI Stierl.

#### Gen. SPHENOPHORUS Schoenherr.

piceus Pall.—S.—De St.-Fa.b)-Bau.
opacus Stierl.
parumpunctatus Gyll.—S.-M.—
Vit.-Bau.
opacus Gyll.—S.-Ma.-P.-M.—All.De B.-Fa.a)-De St.-Vit.
siculus Stierl.—S.—De B.-De M.
d)-Hey.
abbreviatus F.—S.-P.-M.—De St.
Vit.
paludicola Walt.
decurtatus Lin.
brachypterus Ol.

porculus Fab.

v. Ragusae Stierl. — S.-Lentini —
Rag.-Bar.-Hey.

striatopunctatus Goez.

mutilatus Laich.— S.-M.—Vit.Fa.b)

ardesius All.

helveticus Stierl.

abbreviatus Herbs.

fimbriatus Lin.

\* meridionalis Gyll.—S.—De B.

\* v. uniseriatus Stierl. — S.-Castelb.

Rag.—Bar.

#### Gen. CALANDRA Clairville.

granaria Lin.—S.-ovunque—Fa.a)-De St.-Cio.-Vit.-Bau.
seyetis Lin.
oryzae Lin.—S.-ovunque—Fa.a)-De St.-Cio-Vit.-Bau.

#### Tribù TYCHINI Stierl.

#### Gen. BALANINUS Germ.

elephas Gyll.—S.—Fa.b)-Bau.

mastodont Jekel.

propinquus Desbr.

\* Reichei Desb.—S.—Desb.a)-De B.
Hey.

venosus Germ. (1)

glandium Marsh.—S.-P.-M.—

Fa.a)-De St.-Vit.
ferrugineus Dej.
nucum Lin.—S.—Ro.
gulosus Germ.
turbatus Gyll.
tessellatus Fourc.—S.-P.-T. I.—
Fa.a)-De St.-Cio.-Bau.

#### Gen. BALANOBIUS Jekel.

salicivorus Payk.

brassicae F.—M.—Vit.

macropus Ol.

arcuatus Mars.

cinerascens Lin.
scutellaris Step.
pirrhoceras Marsh.—M.—Vit.
brunneus Mars.

#### Gen. ANTHONOMUS Germ.

rubi Herbs.—S.—Fa-b)
obscurus Steph.
ater Steph.
clavatus Mars.
Chevrolati Desbr.—S.—Bau.-Rag.
cinctus Koll.
pyri Bohm.
bituberculatus Thoms.
ulmi Degér (2)—S.—Bau.
distinguendus Desbr.
pedicularius Lin.—S.—Fa.b)
Schönherri Desbr.

fasciatus Mars.

melanocephalus Ol.

inversus Bedel.

rufus Gyll.—S.-M.—Vit.-Bau.

nitidirostris (Rey.) Desb.

Q ulmi Sch.

ornatus Reich.—S.-com.—Desb.a)
De B.-Fa.a)-De St.-Vit.-Bau.

spilotus Redt.

v. Roberti Wench (3)—M.—Vit.

pomorum Lin.—S.—Fa.b)

incurvus Steph.

- (1) Nel nnovo Catalogo di Berlino, la sinonimia di questa specie è talmente confusa con quella del turbatus Gyll., che riesce impossibile capirne un'acca. Noi quindi ci serviamo della sinonimia del Desbrochers.
- (2) Il nuovo Catalogo di Berlino, confonde il pedicularius Lin. con l'ulmi Degéer, specie distintissime, e le fa sinonimi. Parla poi di un Ant. ulmi Desbr. 434, che non è mai esistito, giacchè a pag 434 della monografia del Desbr. vi è, al N. 13 la specie ulmi De Géer (Curculio).
  - (3) Il nuovo Catalogo di Berlino la porta come sinonimo della specie tipo.

#### Gen. BRADYBATUS Germar.

#### Creutzeri Germ.—S.—Fa.a)

#### Gen. ACALYPTUS Schoenherr.

carpini Herb.

\* v. sericeus Gyll.-S.-Ro.

#### Gen. TYCHIUS Germar.

5-punctatus Lin.—S.—Fa.b) polylineatus Germ.—M.—Vit.

\* Schneideri Herbs.—S.—De B.-Bau. lineatulus Bohm.

Grenieri Bris.—S. — De B.-Hey.-Fa-b)-Bau.

\* nigricollis Chev.—S.—De B.-Hey.-Bau.

mitratus Cost.

Schaumi Stierl.

bicolor Stierl.

bicolor Bris.—S.—De B--Rag.

v. ?-S.-Rag.

- \* aurichalceus Gyll.—S.—De B.-Hey.
- \* funicularis Bris.—S.—De B. thoracicus Bohm.—S.—Sch.-De M. a)-De B.-Rag.
- \* laticollis Perr.—S.—De B.-Hey. suavis Bris.

argentatus Chev.—S.-M. — Fa. a)-Vit.

- \* siculus Bohm.—S.—Sch.-De M.a)-De B.-Hey.-Rag.
- \* gentilis Rott.—S.-P. Rott.-De B. Hey.

flavicollis Steph.—S.-M.—De B.-Vit.

squamulatus Gyll.

Kirbyi Wather

venustus F.-S.-Ro.

striatulus Gyll.

\* v. fuscolineatus Luc. (1) —S.—De B.-Hey.

decoratus Bohm.

- v. bellus Kirsch.-M.-Vit.
- \* aureolus Kirs.
  - v. medicaginis Bris.-S.-Bau.
- \* haematopus Gyll.—S.—Fa.b)
- \* junceus Bohm.—S.—De B.
- \* femoralis Bris.-S.-De B.

junceus Reich.

canescens Marsh.

curtus Bris.—S.—Fa.b)

flavicollis Bohm.

meliloti Steph.—S.-M.— De B.-Vit. Bau.

? litigiosus Tour.—S.—Hey.

\* armatus Tour.—S.—De B.-De M.d)
Hey.

comptus Tour .- M.-Vit.

tibialis Bohm.—S.-P.-M. — Fa. a)-De St.-Vit.-Bau.

nigrirostris Walt.

pusillus Germ.—S.—Bau.

pygmaeus Bris.-M.-Vit.

brevicornis Walth.

tomentosus Herbs. — S.-M. — Vit.-

Bau.

picirostris Gyll.

Stepheni Sch.

<sup>(1)</sup> Questa varietà è nel Catalogo di Berlino segnata come specie distinta, noi abbiamo adottato il modo di vedere del Desbrochers.

#### Sub gen. HYPACTUS Tournier.

depressus Desbr.—S.—Hey.
hypaetrus Tour.—S.—De B.-Rag.

#### Sub-gen. Apeltarius Tournier.

- \* amplicollis Aubé-S.-De B.-Hey.-Rag.-Bau.
- \* similis Tour.—S.—De B.-De M. d)-Hey.

  multilineatus Desbr. (1).

# Sub-gen. MICCOTROGUS Schoenherr.

picirostris F.—S.—Ro. posticus Gyll.

\* capucinus Bohm.—S.—De B.-Hey.
-Bau.

cuprifer Panz.—S.M.—Vit.-Fa. b)-Bau.

proceruleus Kies.—S.—Fa.a)
\* v. parallelus —S.—Lac.-Hey.

#### Gen. SIBINIA Germar.

primita Herbs.—S.—Bau. signata Gyll.

arenariae Steph.

\* phalerata Stev. (?)—S.—Bau. velutifera Desbr.

attalica Gyll. — S.-P.-M. — De B.-Fa.a)-De St.-Vit.-Bau.

\* tibiella Gyll.—S.—Hey.-Fa-b) pellucens Scop.

v. Roelofsi Desbr.—S.—Fa.b)

#### Sub-Tribù RHYNCHAENINA Weise.

#### Gen. RHYNCHAENUS Clairville.

#### Sub-gen. Orchestes Illiger.

quercus L.—M.—Vit.
viminalis F.
setosus Müll.

alni Herbs.

alni Lin.—S.-P.—Fa.-De St. inquinatus Voet.v. saltator Four. ferrugineus Mars.

- (1) Il multilineatus è sinonimo dell'amplicollis nel nuovo Catalogo. Il Desbrochers rettificò l'errore.
- (2) Il nuovo Catalogo segna questa specie come varietà della primita, mentre è una specie distinta.

atricapillus Mars.
nigricollis Mars.

\* melanocephalus Ol.—S.--Fa.b)
pallipes Desbr.
pilosus F.
ilicis F. — S.-To. — Fa. a) -Vit.Bau.
fagi Lin.—S.—Fa.b)
luteicornis Chev.

calcar F.
fragariae F.
rhododactylus Mars.
rhodopus Steph.
avellanae Donav.—M.—Vit.
signifer Cretz.
salicis Fabr.
hortorum Ol.

#### Gen. RAMPHUS Clairville.

pulicarius Herbs.

flavicornis Clair.—S.—Fa.a)—Bau.

Kiessenwetteri Tour.—S.-M.—De M.a)-De B.-Hey-Vit.

#### Sub-Tribù MECININA Weise.

#### Gen. MECINUS Germar.

pyraster Herbs.—S.-M.—Vit.-Fa-b)
haemerroidalis Herb.
semicylindricus Gyll.
Q cerasi Payh.
denigrator Lin.

longiusculus Bohm.—M.—Vit.
filiformis Aubé

⊋ teretiusculus Bohm.
setosus Kiesv.—S.—De B.
\* humeralis Tour.—S. (1)—De M.d.)

#### Gen. GYMNETRON Schoenher.

pascuorum Gyll.-M.-Vit. v. bicolor Gyll.-S.-De B. ictericum Gyll.-S.-Fa.b) labile Herbs.-M.-Vit. tricolor Gyll.

\* simum Rey.—S.—De B.-Hey.
biarcuatum Desbr.
haemorrhoidale Bris.—S.—De B.

#### Sub-gen. Rhinusa Stephens.

asellum Grav.—S.—Fa.b)
cylindrorostre Gyll.
uncinatum Duf.

polonicus Sch.
nasutus Rosh.
vestitum Germ.—M.—Vit.

<sup>(1)</sup> Il nuovo Catalogo di Berlino indica questa specie della Spagna (IIi), ma ciò forse per errore tipografico invece di (Si) Sicilia.

spilotum Germ.—M.—Vit. ellipticum Dej.

- \* bipustulatum Rossl—S.-P.—De St.-
- \* depressum Rott.—Si.—Rot.-De B.-Hey.

teter F.-S.-Ro.-Bau.

verbasci Duf.

- v. amictum Germ.—M. com.—Vit. verbasci Rosh.
- v. plagiellum Gyll.-M. com.-Vit.
- v. antirrhini Germ.—Mandanici—
  Vit.
- \* herbarum Bris.-S.-Bau.

#### Gen. MIARUS Stephens.

\* micros Germ.—S.—De B.
plantarum Germ.—S.-M.—Ro. (1)-Vit.
v. ? —S.—Bau.
meridionalis Bris.—S.-P.-M.—Fa.a)-De St.-Vit.

#### Sub-Tribù CIONINA Weise.

#### Gen. CIONUS Clairville.

scrophulariae Lin.—S.—Ro.
blattariae Voet.
verbasci Voet.
thapsus F.—S.—Ro.-Fa.a)
similis Gemm.—S.—Bau.
scrophulariae Lat.
affinis Herbs.

hortulanus Four.—S.-T. I.-M. – De
St.-Cio.-Vit.-Bau.

alauda Herbs.

blattariae F.—S.-M.—De B.-Vit.

bipustulatus Mars.

v. Villae Comol.—S.—De B.

Sub-gen. Stereonychus Suffrian.

fraxini De Géer—S.-Ma. — De B.-Fa.b) Géeri Lin.
gibbifrons Kies.—S.—Bau.

foetidus F.

#### Sub-Tribù NANOPHYINA Weise.

Gen. NANOPHYES Schoenherr.

Sub-gen. Nanophyes s. str.

niger Walt.
ericetorum Duf.

siculus Bohm.—S.-M.—Sch.-De M.a)-De B.-Vit.-Bau.

<sup>(1)</sup> Il Romano, seguendo l'antica classificazione, lo avea posto nel genere Cleopus Suff. sotto il nome specifico di sonnulentus Villa.

globulus Dujard.
haemisphaericus Ol.—S-M.—Sch.—
De M.a)-De B.-Vit.

\* globulus? Germ.—S.—Bau.
stramineus Booh.
rubricus Rosh.—S.-P.-M.— De B.—
De St.-Vit.
globiformis Kies.—S.—De B.

\* nigritarsis Aubé—S.—Hey.
nitidulus Gyll.—M.—Vit.
Chevrieri Bohm.—Ma.—Fa. b)—
Bau.

♀ difficilis Tour.

\*\*pretus Desb.

helveticus Tour.

marmoratus Goez.

lythri F.—S.-M.—Vit.-Bau.

pygmaeus Herbs.

angustipennis Bach.

rufipes Tour.

salicariae Ol.

fasciatus Vill.

transversus Ol.

leucozonius Lin.

### Sub-gen. Corinalia Gozis.

languidus Bohm.—S.—Sch.-De M.
a)-De B.
tristigma Rott.—S.-P.-T.I.—Rot.—
De B.-De St.-Cio.-Hey.-Bau.
tamaricis Gyll.—S. comune—De B.
De St.-Cio.-Vit.-Fa.b)
pallidus Ol.—Sic.—De Bert.-Bau.
stigmaticus Kies.

- \* centromaculatus Costa—S.—Hey. Olivieri Desbr.
- \* 4-virgatus Costa
- \* v. 6-punctatus Kies.—S.—Bau.
- \* melanocephalus Baudi ined.—S.—
  Bau.
  pallidulus Grav.—S.—Bau.

#### Tribà MAGDALIDINI Stierlin.

#### Gen. MAGDALIS Germar.

\* barbicornis Lat.—S.—Fa.b)

\$\int \text{ clavigera K\"ust.}\$

\$\int \text{ rhina Gyll.}\$

\$\int \text{ trifoveolata Gyll.}\$

aterrima L.—S.-P.-T. I.-M.— De

\$\text{ St.-Cio.-Vit.-Fa.b}\$

armigera Bedel

atramentaria Marsh.

stygia Gyll.
carbonaria Steph.
asphaltina Germ.
cerasi Ol.
cerasi L.—S.—Bau.
of rhina Gyll.
barbicornis Steph.

Il Naturalista Swiliano, Anno XII

#### Tribù APIONINI Stierlin.

#### Sub-Tribù APIONINA Weise

Gen. APION Herbst.

Sub-gen. Oxystoma Dumeril (1).

pomonae F. — S.-P.-Ma.-M.— Ro.-Fa.a)-De St.-Rag.-Cio.-Vit.-Bau.

coerulescens Marsh.

cyaneum Panz.

glabrum Marsh.

cyanescens Kirby

opeticum Bach.—S.—Rag.-Bau.

Dietrichi Diet.

♂ Marshami Bohm.

subulatum Kirby—S.—Bau.

♀ Marshami Steph.

♂ platalea Steph.

ochropus Germ.—S.-M.—Rag.-Vit.

# CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

# I LEPIDOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

(Cont. ved. Num. prec..)

Fam. VI. — Nymphalidae

Gen. 12. — Limenitis, Fab.

L. Camilla, Sch. S. V.—Primavera, Estate, rara in Autunno. Osimo, Vescovara, M. Ragalo e Monte di S. Biagio nei giardini e nelle Selve.

Bruco sulla Lonicera coprifolium e L. xylosteum.



<sup>(1)</sup> Plaudiamo l'Illustre Prof. Weise, per il mantenimento di questo sottogenere del Dumeril, giacchè è ben caratterizzato, anzi lo è tanto da poter essere inalzato a genere. Il Wencher non giustificò in verun modo, la soppressione che ne fece nella bella monografia del gen. Apion.

L. Sybilla L.—Estate: fosso del Guazzatore e Vescovara sulle siepi dove nasce la Lonicera.

Bruco sulla Lonicera caprifolium e L. xylosteum.

Gen. 13. — Neptis, Fab.

N. lucilla, Hb.—Primavera ed Estate: Monti di S. Stefano e M. Ragalo due soli individui sulle siepi.

Bruco sulla Spirea salicifolia.

Gen. 14. — Vanessa Fab.

V. urticae, L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio nei campi e nei giardini.

Bruco sull'Ortica dioica assieme alla Crisalide.

V. ichnusa, Bon.—Estate: M. Fiorentino, M. dei Cipressi e Fonte Magna assieme al tipo due soli individui in più di trenta crisalidi raccolte sulle *Ortiche*.

Bruco e crisalide sulla Ortica divica ed Ortica hispida.

- V. polychlors, L.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui campi, nei giardini e sui tronchi di Olmo sul mezzodi.

  Bruco sull'*Ulmus campestris*.
- V. xanthomelas, E.— Estate: frequente nel territorio assieme alla polychlors, ma più rara: quattro individui entro il cappanno della caccia di mio cognato Arnaldo Gariboldi, altri due in un cappanno della caccia Simonetti tutti sei gl'individui aderenti al muro.

Bruco sul Salix viminalis e S. caprea.

V. gamma, L.—Estate ed Autunno: valli del Musone, dell'Aspio e Ca senuove nei prati e sui salici.

Bruco sul Salix viminalis e S. caprea.

V. Atalanta, L.—In tutto l'anno, salvo l'inverno, comune nel territorio sulle siepi e sugli alberi.

Bruco e crisalide sull'Ortica dioica e Salix caprea.

V. Egea, Cr. (V. album Esp.) -Primavera, Estate ed Autunno: frequente nei boschetti e nei giardini.

Bruco sulla Parietaria diffusa.

V. L. album, Esp. (V. album F.)—Estate: un solo individuo a M. S. Pietro. Sopra un Salix purpurea v. helix.

Bruco sulla stessa pianta.

V. C. album, L.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutti i boschi ed in tutti i giardini del territorio sull'Olmo, Pioppo e Ribes.

Bruco (da sei individui due soli vennero alla luce) sul Ribes grossularia.

V. cardui, L.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio nei luoghi aridi e sabbiosi.

Bruco sul Dipsacus sylvestris, Ortica dioica, O. hispida ed Echium vulgare.

# Gen. 15. — Melitaea, Fab.

M. Athalia, Rott.—Estate: M. Fiorentino, M. di S. Stefano e Selva Simonetti nei prati freschi.

Bruco sulla Plantago lanceolata e Veronica agrestis.

- M. cinxia, L. Primavera ed Estate: Monti di S. Stefano, Vescovara
   M. Ragalo e valle dell'Aspio: sui prati non però frequente.
   Bruco sulla Plantago lanceolata, Achillea Millefolium, Veronica agrestis.
- M. dydima, Ol.—Primavera ed Estate: Valli del Musone ed Aspio, dintorni di Osimo, M. Fiorentino, M. S. Pietro e Selva Simonetti nei prati e nelle selve.

Bruco sulla Veronica agrestis, Artemisia campestris, Linaria vulgaris, Scabiosa arvensis e Plantago lanceolata.

M. trivia, Schiff. S. V.— Primavera, Estate e principio di Autunno, M. Ragalo e dintorni di Osimo due soli individui sui prati.

Bruco sul Verbascum thapsus secondo l'Ochsenheimer.

M. maturna, L.—Un solo individuo in Estate nella selva Simonetti sulla Plantago lanceolata.

Bruco ibernante sul Salix caprea e Plantago lanceolata: crisalide comune in primavera.

M. dictynna, Esp.—Estate: M. Fiorentino e M. S. Pietro nelle selve sui fiori di pugnitopo.

Bruco sul Ruscus aculeatus e Veronica Agrestis,

M. phoebe, S. V. — Primavera ed Estate: frequente a M. Fiorentino e nella Selva Simonetti nelle selve.

Bruco sulla Plantago lanceolata, Centaurea scabiosa e C. cyanus.

M. v. aeteerie, Hb.—Estate, Un solo individuo al M. dei Cipressi sulla Centaurea (da un bruco).

Bruco sulla Centaurea scatiosa.

#### Gen. 16.—Arginnis, Fab.

A. Dia, L. — Primavera ed Estate: prati di Rigo, valle dell'Aspio e M. di S. Stefano nei prati vicino ai luoghi boscosi.
Bruco sulla Viola odorata.

A. Hecate Esp.—Primavera: un solo individuo a M. Ragalo nel greppo di una siepe.

Bruco forse nella Viola odorata.

A. Ino, Esp.—Estate: un solo individuo nella selva di M. Fiorentino in un cespuglio di Ortica.

Bruco sul Rubus idaeus.

A. I phirape, Hb.—Estate: nel boschetto Butteri e Simonetti sul poligonum.

Bruco sul polygonum bistorta.

- A. Adippe, L.—Prati di Rigo e Vescovara in Estate sulle siepi.
  Bruco sulla Clematis vitalba e Viola odorata.
- A. » ab. Cleodoxa, Ol.—Estate: un solo individuo assieme al tipo in un giardino a M. Ragalo.

Bruco sulla Clematis vitalba, Viola odorata e V. tricolor.

A. Aglaja, L.—Estate: prati di Rigo, M. Ragalo e M. Torto sullo Scardaccione.

Bruco spesso sulla Viola tricolor.

A. Paphia, L.—Estate: in tutto il territorio; frequente particolarmente sulle siepi di Rovo.

Bruco sul Rubus idaeus e sul Cheirantus cheiri.

A. Latonia, L. — Primavera, Estate ed Autunno: M. di S. Stefano, Vescovara, e Campocavallo sulla Lupinella.

Bruco sulla Onobrychis sativa.

A. Daphne, S. V.—Estate: M. di S. Stefano, M. Ragalo e Cannone nei luoghi boscosi sui fiori.

Bruco sulla Clematis citalba, Rubus idaeus e R. fruticosas.

#### Fam. VII.—Satyridae

Gen. 17. — Arge, Bdv.

A. Galatea, L.—Estate: M. di S. Stefano, M. Ragalo, M. S. Pietro e Boschetto Butteri sui prati erbosi.

Bruco sul Trifolium pratense ed Antoxantum odoratum.

- A. Galatea, ab. Q leucomelas, Sulz.—Estate: un solo individuo a M. S. Stefano assieme al tipo nel Boschetto Gallo.
- A. . ab. galene, O.—Estate: due esemplari a Campocavallo in un prato.

Bruco di queste due aberrazioni forse delle stesse abitudini del tipo.

#### Gen. 18. — Erebia, Bdv.

E. Furyale v. aetiops, Hb. — Estate: in tutto il territorio, comunissima nei boschi e nei margini degli argini dei fossi.

Bruco sulla Dactylis glomerata.

# Gen. 19. Satyrus F.

S. Circe, F.—Estate: in tutto il territorio si in collina che in pianura, sui tronchi di Fico e di Oppio.

Bruco sul Lolium tumulentum e Bromus secalinus.

- S. Hermione, L.—Primavera ed Estate: M. Fiorentino, Selva Simonetti, Monti di S. Stefano, posata sulle stesse piante. Bruco sul *Lolium perenne*.
- S. Dryas, Sch.—Estate: due soli individui ai prati di Rigo.
  Bruco sull'Avena elatior.
- S. Semele L.—Estate: M. S. Pietro e Boschetto Simonetti due individui in copula sopra un tronco di Rovere.

Bruco sull'Aira caespitosa ed A. canescens.

S. v. Aristeus. Bon.—Estate: M. di S. Stefano, un solo individuo sul tronco di un Olmo.

Bruco forse come il tipo.

#### Gen. 20. - Pararge, Hb.

P. Maera v. Adrasta, Hb.—Estate: prati di Rigo e Monti di S. Stefano pochi individui che pare si sostituiscano al tipo: nei luoghi paludosi e freschi sempre all'ombra.

Bruco (un solo) sulla Poa annua.

P. Megaera, L.—Primavera, Estate ed Autunno: comune nel territorio

sui prati e sui margini dei fossi sopra i cespugli di Rovo e sulla scabiosa.

Bruco sull'Hordeum murinum e Plantago lanceolata.

P. Aegeria, L.—Tutte le stagioni in tutto il territorio sui prati umidi e paludosi.

Bruco sul Triticum repens e Poa pratensis.

- P. v. Aegerides, Stgr. Estate: M. Fiorentino assieme al tipo assai frequente.

Bruco delle due varietà forse delle stesse abitudini del tipo.

# Gen. 21. - Epinephele, Hb.

- E. hyperanthus, L. Estate: in tutto il territorio, frequentissima sulle siepi.
- E. Tithonus, L.—Estate: prati di Rigo, M. di S. Stefano, Casenuove e valli del Musone e dell'Aspio sui prati.

Bruco sul Millium effusum, Poa annua e P. pratensis.

E. Janira, L.—Tutte le stagioni, eccetto l'inverno, in tutto il territorio nelle selve e sui prati.

Bruco ibernante: trovato sempre sulla Poa nemoralis, P. pratensis e P. annua.

#### Gen. 22. — Coenonympha, Hb.

C. Arcania, L. Amyntas, Scop.—Estate: in tutto il territorio sulle stoppie, nelle selve e nei campi incolti.

Bruco sulla Melica ciliata.

C. pamphilus L.—Primavera, Estate e principio di Autunno: in tutto il territorio nelle selve e sui prati e sui campi incolti.

Bruco sul Cynosurus cristatus, Poa pratensis, P. annua e sull'Anthoxantum odoratum.

(continua)



#### DOTT. G. RIGGIO

# Alcune osservazioni

#### SULLA NOTA

del Marchese A. De Gregorio "Intorno a taluni Celenterati mediterranei viventi "

Perdonerà il mio egregio amico Marchese De Gregorio se sono costretto a rettificare talune inesattezze nelle quali egli incorse nel suo articolo: « Intorno a taluni Celenterati mediterranei viventi ». Dico costretto, poichè se mi sono deciso a farlo, non è già pel gusto di fare della critica, ma per il solo amore della scienza.

**Rhizostoma pulmo,** Lin. — Il Marchese De Gregorio dice, nell'articolo predetto, di avere veduto molti grandi individui di questa specie all'imboccatura del porto di Palermo. Intanto, da taluni dei caratteri riportati, quali la presenza dei tubi trasparenti coll'estremità blù, si rileva chiaramente che le Meduse, vedute dal De Gregorio, non sono riferibili alla Rhizostoma pulmo, ma bensi alla Cotilorhiza tubercolata, Esch. (Cassiopea borbonica, Delle Ch.); specie assai frequente nel mare di Palermo e che spesso ci viene portata nel nostro Museo Zoologico. Con ciò non intendo escludere la possibilità che nel Golfo di Palermo si possa trovare la Rhiz. pulmo, quantunque sinora non abbia visto individui autentici di questa specie, provenienti dal mare di Palermo (1). Riguardo ai minuti pesciolini ai quali accenna il sig. De Gregorio, posso aggiungere, che insieme alle Meduse portate in Museo, ho pure trovato talvolta degli individui molto giovani di Trachurus trachurus, evidentemente presi insieme ad essi; alla stessa specie è probabile si riferiscano i pesciolini veduti dal De Gregorio. Se questo fatto devesi attribuire ad un caso fortuito ovvero ad un caso di mutualismo protettivo, è cosa che resta a verificarsi.

<sup>(1)</sup> Haeckel, System. der Medusen, vol. II, p. 591, cita la Rhiz. (Pilema) pulmo del marc di Messina. Della stessa località cita pure la Catilorhiza tubercolata.

Gli esemplari di *Cotilorhiza* che vengono portati al Museo, hanno di ordinario il diametro di 10, 12 centimetri; ricordo però che di recente fu portato un esemplare che ne misurava una trentina e più. Rammento ancora che nel settembre 1875, in una escursione fatta nel nostro porto insieme al Prof. Doderlein e al Prof. Richiardi di Pisa, trovammo alcuni esemplari di media grandezza di *Cotilorhiza* e nessun individuo di altra specie.

I pescatori di Palermo, oltre il nome di Bromu, o Sbromu dato alle Meduse, aggiungono anche quello di Cappelli o Cappelletti di mare.

Velella spirans, Gmel. — La Velella spirans, come giustamente afferma il Marchese De Gregorio, non è rara nel Mediterraneo, ed io ricordo che nel 1879, in seguito ad una forte burrasca, ne furono portate in quantità nel Museo, raccolte precisamente dalla parte della spiaggia di Romagnolo, posta ad oriente della città. Ne conservai allora parecchie, ma siccome erano già abbastanza malandate, non le potei ben preparare, poichè per tale operazione è necessario avere gli animali freschi e ben conservati, e meglio ancora se sono viventi. Nel Museo Zoologico abbiamo bellissimi esemplari di Velella, avuti dalla stazione zoologica di Napoli. Per quanto riguarda la loro preparazione e conservazione, ed in genere quella degli animali marini, basta leggere quanto scrive in proposito il Cav. Salvatore Lo Bianco nei Mittheilung della Stazione Zoologica di Napoli (1). Il Lo Bianco, maestro nell'arte di preparare gli animali marini, ha inventato una tecnica tutta propria, quale è quella seguita nella Stazione predetta. Se qualche cosa si perde nella preparazione di questi animali, sono i colori, e chi sa poi, che non sia vicino il giorno in cui anche questi potranno essere conservati (2).

Charybdea marsupialis, Peron et Les.—Il Marchese De Gregorio dubbiosamente att. ibuisce a questa specie un fenomeno di urticazione, che si avverte tuffandosi in mare, in certi dati siti ed in certi dati giorni di estate. Io non so, in verità, sopra quali dati di fatto abbia potuto il

<sup>(1)</sup> Metodi usati nella Stazione zoologica per la conservazione degli animali marini da Salvatore Lo Bianco. In Mitt. Aus der Zool. Station zu Neapel, Neuenter Band, III Heft, Berlin 1890, pag. 437 a 474 (Velella pag. 457.

<sup>(2)</sup> Vedi Bollettino del Naturalista collettore e Rivista di Scienze naturali, Anno XII, agosto 1891, p. 103. Alcune esperienze fatte nel nostro Museo sono sinora riuscite negative.

sig. De Gregorio dire, anche dubbiosamente, che si trattava di questa specie non avendola, come egli stesso dichiara, nè vista, nè esaminata. Egli infatti sa certamente che molti sono gli animali capaci di produrre urticazione e che tutti i Celenterati sono provveduti di vescicole urticanti, per cui sono tutti quanti suscettibili più o meno di urticare, particolarmente le Meduse e le Attinic, le quali per questo son dette comunemente Ortiche di mare.

Volendo intanto attribuire il fenomeno alla *Charybdea*, una prima difficoltà sta nel fatto che questa specie, nel Golfo di Napoli, secondo il Costa (O. G.) e secondo quanto mi scrive l'egregio Cav. Lo Bianco, apparisce ordinariamente nei mesi autunnali ed invernali, mentre il fenomeno accennato dal De Gregorio avviene in estate.

Inoltre al Museo di Palermo, dove di tanto in tanto vengono portate delle Meduse, non è stata finora portata mai la *Charybdea*, la quale potrebbe certamente trovarsi nel Golfo di Palermo come si trova in quello di Napoli e nello stretto di Messina (1), ma se essa fosse la causa del fenomeno in parola, qualche individuo sarebbe stato certamente preso ed identificato.

Per queste ragioni adunque bisogna escludere la Charybdea come causa di tale urticazione. Ed allora, perchè il De Gregorio ha voluto fra tante Meduse pensare alla Charybdea, quando egli stesso giustamente dice che l'animale di cui si tratta dai nostri pescatori è chiamato col nome di Ogghiu a mare? Il quale poi non corrisponde affatto ad una Medusa ma ad una Attinia, e precisamente all'Anemonia sulcata, Penn. tanto comune nel nostro mare e capacissima di produrre, come difatti produce, i fenomeni accennati dal sig. De Gregorio (2). Oltre l'Anemonia predetta è pure comune nel nostro mare l'Actinia equina, Lin. (Cularina di mari dai pescatori palermitani), ma questa specie, per la brevità dei suoi tentacoli, non credo sia capace di produrre una grave urticazione.

Dal Museo Zoologico - Palermo, dicembre 1892.

<sup>(1)</sup> Haeckel (E.) System der Medusem, II, p. 442.

<sup>(2)</sup> Se il mio amico avesse pensato di farsi procurare da un marinaro l'Ogghiu a mari, si sarebbe certamente accorto egli stesso che si trattava di una Attinia.

# Sull'esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Leptocefalidi agli adulti corrispondenti

# NOTA

DEL

#### Dott. LUIGI FACCIOLA

La scoperta di alcuni individui in uno stato di transizione dai Leptocephalus Morrisi, Köllikeri e Kaupi alle forme definitive delle specie corrispondenti e dall' Hyoprorus al Nettastoma, onde si dà annunzio in questa nota, viene finalmente a risolvere il problema sul destino dei Leptocefali, se cioè sieno forme abortive di Congeroidi, insuscettibili di trasformarsi nelle specie compiute o giovani normali di questo gruppo di pesci.

L'Hyoprorus è preceduto da uno stato più immaturo rappresentato dal Leptocephalus longirostris. Questa cognizione tende a rischiarare un altro punto oscuro della storia biologica dei Leptocefali, imperciocchè mentre lo studio della loro organizzazione ha fatto vedere che sono larve di Congeroidi, se non tutti la più gran parte, d'altro verso è restato senza spiegazione il fatto della esistenza di un numero molto superiore di forme diverse di Leptocephalus e generi affini in una località in confronto a quello delle specie di Congeroidi che vivono in essa. Ora questa differenza in parte può spiegarsi ammettendo che due o più forme diverse sieno altrettante fasi di sviluppo dello stesso animale prima di giungere allo stato perfetto. D' altronde non mancano esempii in altri gruppi di pesci in cui la forma definitiva è preceduta da due o tre stadii differenti.

La forma del corpo nei Leptocefali varia da quella assai compressa come foglia a quella cilindrica. Le specie di forma cilindrica però in uno stato anteriore sono compresse, ciò che ha fatto credere alla esistenza di tipi diversi (*Helmichthys punctatus* Raf. e *Leptocephalus Morrisi* Gm.). La struttura delle parti ci rivela che vario è il grado di complicazione organica in cui si trovano. Possiamo dire che per molti riguardi sono esseri piuttosto immaturi che semplici, anzi taluni sono provvisti

di organi che mancano negli adulti, per esempio le pinne pettorali. Due foglietti muscolari rivestiti dalla pelle costituiscono i lati del corpo e risultano da più strati di fibre primitive longitudinali divise in brevi porzioni le quali si addentellano una con l'altra senza tessuto connettivo intermedio. Le linee piegate ad angolo, disposte in serie sui lati del corpo, sono appunto gl'interstizii delle porzioni addentellate. Nelle forme compresse il numero degli strati di fibre primitive è meno considerevole che nelle forme arrotondate. Tra i due foglietti vi è un tessuto gelatinoso il quale istologicamente è formato da una sestanza fondamentale omogenea e da numerosi fili che sono trasformazione delle cellule mucose. In mezzo ad esso scorre la corda dorsale. Questa è divisa in segmenti cartilaginosi, compressi sui lati esterni e separati da lamine di tessuto connettivo. Nel tratto anteriore questi segmenti sono più alti che lunghi, posteriormente al contrario. Negli stati più immaturi sono interamente sprovvisti di processi neurali ed emali. Nei più adulti, rappresentati dai Leptocefali cilindrici (Helmichthys) questi processi esistono e nell'ultima porzione della corda appariscono pure le lamine corrispondenti in cui si osserva un principio di ossificazione. Il differenziamento della corda in taluni progredisce dall'estremità posteriore all'anteriore (Leptocephalus Morrisi, ecc.). Nel Leptocephalus longirostris invece essa è più semplice in dietro che in avanti. Il canale digestivo scorre dritto e spesso è provvisto di un rigonfiamento a guisa di ventriglio e di un cieco. La vescica natatoria quando esiste comunica con l'intestino. Il sistema circolatorio e nervoso sono molto sviluppati.

In alcuni nell'ultimo periodo dello stato di Leptocefalo succede un accorciamento considerevole del corpo, fenomeno invero strano essendo per legge che gli organismi si allungano sempre più avanzando in età finchè raggiungono la statura che è loro propria. Nondimeno esso non è che transitorio, perchè quando l'animale ha preso i caratteri definitivi ricomincia ad allungarsi. È stato quasi intraveduto dal Günther, il quale trovando che i più piccoli del Conger vulgaris perfettamente sviluppati sono meno grandi dei comuni esemplari di Leptocephalus Morrisi fa osservare che se l'animale è normalmente soggetto a metamorfosi, questa non è accompagnata da un corrispondente accrescimento dell' intiero corpo.

In altre specie il corpo impicciolisce in senso opposto, vale a dire si restringe senza accorciarsi. Ce ne offre un esempio l'*Hyoprorus* nel quale la massima altezza del corpo può scemare fino alla sua tredicesima parte e non viene più raggiunta nel consecutivo accrescimento.

Io ho cercato di sapere se fuori della famiglia dei Congeroidi avesse luogo lo stesso fenomeno di riduzione del corpo in altre specie di Teleostei soggette ad emimetamorfosi, e mi sono persuaso che non è esclusivo di quella famiglia. È noto che in queste specie alcuni individui giovani con l'aspetto degli adulti possono trovarsi più piccoli di altri individui non ancora trasformati. Ciò si è spiegato ammettendo una precocità o un ritardo, secondo le circostanze, nell'epoca della metamorfosi. Invero quando si tratta di piccole differenze di statura questa supposizione non è improbabile. Ma quando le proporzioni della forma giovanile giungono a superare di molto quelle dei piccoli esemplari coi caratteri della forma adulta si deve credere che la metamorfosi è accompagnata da riduzione. Una specie di Gadoide che io descrissi col nome di Hypsirhynchus hepaticus ce ne dà un esempio rimarchevole. La sua larva con pinne ventrali molto allungate e il corpo bianco trasparente arriva ad avere 9 centimetri di lunghezza totale mentre i più piccoli individui normali con ventrali più corte e il corpo castagno non sono lunghi che la metà. Abbiamo altri esempii nel Dactylopterus volitans, i cui giovani rappresentati dal Cephalocanthus sono alle volte più grandi dei giovani normali (Steindachner), nella Motella communis il cui stato immaturo corrisponde al Brosmius exiguus, ecc. In questi casi l'impicciolimento del corpo avviene in tutto l'insieme delle parti (reductio totius corporis). Ma per lo più essa comprende soltanto alcuni organi, come le pinne ventrali, la dorsale, ecc.

Nelle tre specie di *Conger* di cui ora faremo conoscere la metamorfosi è degno d'attenzione il fatto della rarità della forma di passaggio da quella di *Leptocephalus* a quella dell'animale compiuto che sono invece comuni. Nel *Nettastoma* è anche eccessivamente rara la forma che sta per prendere l'aspetto definitivo.

## 1. Conger vulgaris Cuv.

Il sig. Gill (1) ha espresso l'opinione che il *Leptocephalus Morrisi* Gm. sia un giovine di *Conger vulgaris*. Il Dr. Gunther si dichiara pienamente convinto dell'esattezza di questo ravvicinamento ma pone il dubbio se il primo sia uno stato normale di metamorfosi del secondo o una forma arrestata nello sviluppo. Quest'ultima supposizione adesso non è più ammissibile.

<sup>(1)</sup> Proc. Acad. Nat. Sc. Phil. 1864.

Primo stadio o larvale.—Negli individui più giovani del L. Morrisi la forma del corpo è subcompressa, nei più adulti, i quali non arrivano mai alla maggiore lunghezza dei primi, è cilindrica. La lunghezza del capo si comprende 12-13 volte nella totale lunghezza. Il muso è assai ottuso. Le mascelle sono quasi eguali. I denti mancano o sono rudimentari. Ai lati dell'estremità del muso, sul contorno della bocca, si aprono due narici con brevissimo tubo. La pinna dorsale comincia tanto più in dietro del capo quanto più lungo e meno rotondo è il corpo, vale a dire quanto è più giovane l'animale. Così la sua distanza della fessura branchiale misura da 1 2 3 a 3 volte la lunghezza del capo. Le pettorali sono mediocremente ottuse. Lungo la linea laterale vi è un ordine di punti neri, due altri ordini scorrono lungo il ventre, altri tre ordini dietro l'ano, di cui uno alla base dell'anale e due ai lati. Il canale intestinale è dritto, dietro la metà della sua lunghezza offre un rigonfiamento pilorico al quale si connettono un cicco semplice e la vescica natatoria che è bifida in avanti. Il fegato è formato da un solo lobo allungato, stretto e appiattito coi due margini retti. La tige dorsale è coperta sui lati da un reticolo fibroso a maglie esagonali e risulta di 154 vertebre provviste di processi neurali ed emali. I più lunghi dei miei esemplari misurano 115 mm., i più corti 84 mm.

Secondo stadio o semilarvale. — Il corpo è rotondato, bianco semitrasparente, il capo più lungo che nel L. Morrisi comprendendosi 7 ½ volte nella intiera lunghezza, le mascelle sono munite di denti, la dorsale nasce in direzione dell'apice delle pettorali. La parte superiore del capo è grigiastra per minutissimi punti foschi. Sui lati del dorso scorrono due fascie dello stesso colore appena accennate. Una serie di punti scuri lungo la linea laterale, non ben distinti, due serie lungo il ventre, tre serie dietro l'ano, come nel L. Morrisi. Ho visto pochissimi esemplari lunghi da 75 a 79 mm.

Terzo stadio.—Nei giovani di C. vulgaris aventi aspetto normale, lunghi da 76 a 120 mm., il capo è un poco più allungato che nel secondo stadio, l'origine della dorsale si trova allo stesso punto. Il corpo è affatto opaco, fosco in alto, biancastro in sotto. Nei più piccoli è più chiaro con due fascie castagne lungo i lati del dorso molto spiccate, una serie di punti neri lungo la linea laterale più o meno regolarmente disposti e una lungo la base della dorsale e dell'anale.

La forma del secondo stadio mostra ad evidenza che il *L. Morrisi* si trasforma nel *C. rulgaris*. Essa si rattacca al primo pel sistema dei punti, quale non s'incontra in nessun altro Leptocefalo conosciuto, e al secondo

per la presenza delle due fascie del dorso. L'esistenza di individui normali di *C. vulgaris* più corti del *L. Morrisi* prova d'altra parte che durante la metamorfosi l'animale subisce un accorciamento e da ciò deriva la differenza nel cominciamento della dorsale e in parte la diversa lunghezza del capo in rapporto alla lunghezza del corpo.

(continua)



DOTT. G. RIGGIO

# Arenamento di sette CAPIDOGLI

(Physeter (Catodon) macrocephalus, Lin.)

#### nel mare di Marsala

Benchè l'arenamento di Capidogli lungo le coste italiane, non si possa dire oramai un caso veramente straordinario, pur tuttavia il fatto dello arenamento di ben sette Capidogli tutti in una volta, costituisce un avvenimento interessante e degno sempre di speciale menzione. Perciò ho creduto bene di darne conoscenza in questo giornale, indicando brevemente i particolari che lo accompagnarono e lo seguirono.

La sera del 25 novembre, in Marsala, poco dopo il tramonto e con un mare assai tranquillo, alcune persone che si trovavano fuori Porta Nuova, lungo l'amena passeggiata in riva al mare del Capo Boeo, o Lilibeo, avvertirono, alla distanza di qualche chilometro dalla spiaggia, un insolito rumore ed il rapido passaggio di una massa nera sormontata da una specie di nebbia biancastra, che si dirigeva da ovest verso est. Al momento si credette fosse il passaggio di qualche nave da guerra per ignota destinazione.

Presso a poco alla stessa ora, come si venne a sapere poi, da alcune persone dell' *Isola Longa*, fu avvertito un fortissimo rimescolio delle acque ed un assordante rumore, che fu ritenuto allora per terremoto. L'indomani 26, dagli abitanti dell' isola predetta furono osservate, alla distanza di circa un chilometro, delle grandi masse, a guisa di

navi, che lanciavano di tratto in tratto dei getti di acqua (1) (vapor di acqua?) ad una discreta altezza. Capirono allora che si trattava di pesci

(1) Dai sig. Antonino Bertolini e Marco Luna, persone degne di fede e testimoni oculari del fatto cui accenno in questa nota, mi è stato raccontato, che essi, recatisi per i primi a constatare l'arenamento dei Capidogli, osservarono che questi animali emettevano dall'unico sfiatatoio, dei forti getti di acqua, sopratutto quando venivano stimolati, e che il getto, il quale d'ordinario era diretto all'indietro, nel momento dello stimolo, si rivolgeva da questo lato, per cui, in loro presenza, due marinari vennero per bene bagnati. Ho stentato, e stento tuttora a credere a questo fatto, sopratutto nella parte riguardante la riversibilità del getto; ma insistendo le suddette persone sulla veridicità di quanto asserivano, bisognava cercare una plausibile spiegazione della cosa. Per la disposizione anatomica degli organi di questi animali, il velo pendolo abbracccia la laringe, e ne impedisce la comunicazione colla faringe. Per cui non si può ammettere certamente che l'acqua venga presa colla bocca, ma bisognerebbe supporre che questi animali aspirassero l'acqua dallo stesso sfiatatoio e che poi, a mezzo di una potente respirazione la lanciassero con forza. A meno che poi non esistesse in questi Cetacei una speciale disposizione, per la quale, una parte dell'acqua presa colla bocca, venisse espulsa dalle narici. Ma niente di simile accenna in proposito il De Sanctis nella sua Monografia Zoologico-Zootomica del Capodoglio. La prima supposizione parrebbe intanto avvalorata dal fatto osservato dal sig. Bertolini che cioè, i Capidogli, prima di emettere il getto, facevano un movimento, col quale procuravano di sommergere lo sfiatatoio onde aspirare l'acqua.

Ricorderò pure che diversi autori parlano di vere colonne d'acqua emesse da questi animali. Lo stesso De Sanctis nella sua Monografia p. 1, dice appunto che il Capodoglio arenato a Porto S. Giorgio, emetteva getti d'acqua all'altezza di circa 70 cent.

Tale supposizione è però considerata come erronea, e si dice che questi getti sono di vapore acqueo, proveniente dag!i enormi polmoni di questi animali, il quale, condensandosi all'aria fredda, produce il getto caratteristico dei Cetacei soffiatori. Tuttavia, se questo fatto si può ammettere per i Cetacei che vivono nei mari freddi, non è possibile ammetterlo per quelli che vivono in mari caldi o temperati, nei quali si può produrre una specie di nube, ma non un vero getto. Ho fatto osservare queste cose ai sopradetti Signori, ma essi insistevano sempre affermando trattarsi di vera e propria acqua; tanto più che nei primi giorni dello arenamento dei Capidogli, il tempo era buonissimo e piuttosto caldo.

Però, quando diverse persone affermano la stessa cosa, non si può scartarla senz'altro, ma piuttosto discuterla, osservarla ed esaminare quanto di vero vi possa essere sul proposito, e solo allora dato un risultato negativo, rigettarla del tutto.

Da parte mia intanto, non affermo niente, perchè niente di simile ho veduto ocularmente. Ho voluto tuttavia ricordare il fatto, affinchè vi si ponga attenzione da parte di coloro che avessero occasione di osservare Capidogli viventi. Il fatto, se fosse vero, sarebbe addirittura interessante, poichè, ricorderebbe quanto di simile fanno gli Elefanti, quando, dopo avere assorbita acqua nella proboscide, la riversano addosso a coloro che si fanno giuoco di loro e l'inquietano; ed una vera proboscide, ma immobile, potrebbe dirsi il canaie nasale del Capodoglio, che, per recarsi dal punto di origine alla parte anteriore, dove si apre, deve percorrere un paio di metri e anche più.

di smisurata grandezza; ciò non ostante non seppero decidersi ad avvicinarli, e fu solo l'indomani 27 che poterono avvertire del fatto una barca peschereccia, la quale, più ardita, si avvicinò e potè constatare che realmente si trattava di ben sette grandi, anzi enormi pesci, che si dibattevano furiosamente in un basso fondo poco discosto dall'isola predetta. Nel tempo stesso, uno dei marinai (Mario Scardino Gerardi), tagliò ad uno degli animali un pezzo di pelle e la portò al Municipio di Marsala. Allora si recarono sul luogo per i primi, i signori Antonino Bertolini, Direttore dell' ufficio Municipale di Igiene in Marsala ed il signor Marco Luna da Trapani, domiciliato in Marsala, i quali constatarono che non si trattava di pesci, ma bensì di Cetacei, e precisamente di sette grandi Capidogli arenati colà. I suddetti signori Bertolini e Luna mi assicurarono, che i Capidoglio facevano sentire di tratto in tratto una specie di muggito caratteristico.

Lo specchio d'acqua, nel quale si dibattevano, era assai limitato, e tutti i cetacei erano posti vicini l'uno all'altro, in un basso fondo, oscillante tra la profondità di uno a due metri. Essi stavano coricati di fianco in modo, che solo una parte del loro corpo emergeva fuori dell'acqua.

Il punto preciso dove avvenne lo arenamento è posto fra l'isola di Favignana e la spiaggia di Marsala, di fronte all'isola grande o Longa, che chiude il cosidetto *Stagnone* di Marsala, cioè l'antico porto di questa città, e precisamente rimpetto l'estremità dell'isola detta *Frate Janni*, dalla quale distavano circa un chilometro, e 5 o 6 dalla spiaggia di Marsala.

Accertato che si trattava di Capidogli, animali mai visti a Marsala, cominciò un via vai di persone in barchette, per vedere i mostri marini, i quali sembrarono dapprima più grandi di quello che non fossero (metri 14 a 19); ma più tardi, misurati esattamente, si trovò che non superavano i 12 metri di lunghezza, ciò che prova chiaramente che si trattava di individui giovani (1). Due dei sette Cetacei morirono il 30 novembre, gli altri cinque nei quattro giorni successivi.

Per ragioni di ufficio potei recarmi solo il 4 dicembre, unitamente al mio collega sig. Tedosio De Stefani, in Marsala, dove la sera precedente era arrivato l'Illustre Prof. Kleinenberg di Messina, recatosi colà per incarico del Governo. E fu insieme allo stesso Professore che potemmo recarci sul luogo dello arenamento; ma il mare era talmente agitato che ap-

<sup>(1)</sup> Tre, dei quali potei avere le precise misure, erano lunghi rispettivamente met. 11,05; 11,02; 10,60; quest'ultimo fu quello assegnato al Museo Zoologico di Palermo.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

pena si potè constatare che si trattava di Capidogli. Dapprima si ritenne che 6 dei 7 animali fossero maschi, il 7º femina; ma più tardi il Prof. Kleinenberg, che restò sul luogo, potè constatare che erano tutti maschi, e che la pretesa femina era un maschio col pene completamente ritirato.

Il Governo intanto, naturale proprietario di questi animali, onde togliersi l'impiccio di questi ospiti insalutati, li vendeva, per mezzo della locale Capitaneria di porto, ad una società di Marsalesi per la tenue somma di lire 570, coll'obbligo però, di consegnarne gli scheletri al Prof. Kleinenberg, che li avrebbe distribuiti ai vari Musei, come poi fece. Gli assuntori però, provvisti di pochi ed inadeguati mezzi per tanta mole di lavoro, ed anche pel cattivo tempo che successe dopo fatto il contratto, poterono trarli a terra dopo diversi giorni dacchè erano morti, in modo, che quando si potè cominciare il lavoro, gli animali erano già in uno stato di avanzata putrefazione, per la qual cosa nessuna utilità scientifica potè trarsi dagli organi interni di questi animali. Mentre, se almeno uno fosse stato condotto subito a terra, avrebbe potuto dare un prezioso materiale di studio per completare le nostre cognizioni anatomiche sopra questi curiosi ed interessanti animali, specialmente sul sistema nervoso, e si sarebbe completato così quanto fu fatto dal Prof. De Sanctis, sopra il Capidoglio arenato nel 1874 a Porto S. Giorgio.

Son noti parecchi casi di arenamento di Capidogli lungo le coste italiane.

I Prof. Cornalia e Desanctis (1) ricordano quelli di Pesaro (1713), Golfo Veneto (1715), Villafranca (1726), Pelles (1750), Rovigno (1764), Zara (1767), Fano (1768), Marotta (1775), S. Elpidio (1803), Chioggia (1810), Villafranca, (1827) il cranio del quale si conserva nel Museo di Torino, Budua (1837), Cittanuova (1853, 6 indiv.), Tropea, (1868) di cui lo scheletro è a Bologna. A questi si aggiunge quello di Porto S. Giorgio (1874), studiato da De Sanctis, quelli di Pola ed Orbetello, i cui scheletri si conservano nei Musei di Roma e di Firenze.

Come si vede, tali casi sono piuttosto numerosi, e certo lo sarebbero di più, se tutti quelli avvenuti fossero noti, mentre realmente è certo che alcuni di essi sono o sconosciuti del tutto o non registrati. Tutti questi fatti concorrono a provare come il Capodoglio sia uno degli abitatori ordinari del Mediterraneo.

<sup>(1)</sup> Corn., Fauna italica. I Mammiferi, p. 68; De Sanct., Monog. Zool. Zoot. del Capidoglio, 1881.

Sulle coste della Sicilia non è questa certamente la prima volta che il Capodoglio viene ad arenare.

Il Mongitore (Sicil. ricerc. vol. II) ed altri scrittori antichi, parlano di mostri marini di smisurata grandezza, capitati in varie parti dell'Isola, e che verisimilmente potrebbero essere Capidoglio. Lo stesso Mongitore, più oltre, nel medesimo vol. II, (p. 98) parla pure di 12 enormi pesci, arenati nel littorale di Mazzara, e dai quali si estrasse molto olio; la qual cosa fa supporre trattarsi con ogni probabilità di Capidogli. Nel Museo Zoologico di Palermo si conserva una mandibola di giovane Capodoglio, lunga metri 2, con 16 denti per lato, conici, aguzzi e ricurvi posteriormente ed internamente; nella parte posteriore staccata della mandibola si notano le traccie alveolari di altri 4 o 5 denti; abbiamo inoltre alcune vertebre, delle costole ed un omero, appartenenti certamente allo stesso animale, con tutta probabilità arenato nel nostro mare, ma non si sa quando.

Per notizie raccolte a Marsala, mi risulta ancora che nel 1861, un Capodoglio più grande di quelli di Marsala, arenò a Mazzara presso lo Baia S. Vito, e dal quale si estrasse una quantità enorme di olio. Cinque o sei anni addietro, un altro Capodoglio arenò presso l'isola di Favignana, ma non so cosa se ne sia fatto. Più recentemente ancora, appena l'anno scorso (1891), presso il paesello di Sferracavallo, a pochi chilometri da Palermo, incagliò un Capodoglio, forse però morto precedentemente; esso fu veduto da alcuni pescatori locali, i quali, essendo il mare assai cattivo, non poterono estrarne che la sola mandibola ed alcuni denti dalla corona assai corrosa, segno di individuo di certa età; il resto del corpo fu trascinato al largo, e null'altro si potè avere, ad onta delle promesse fatte. La mandibola, che ho acquistato pel Gabinetto di Storia naturale del R. Istituto tecnico di Palermo, è lunga metri 1, 98, e vi si possono contare 24 cavità alveolari nel lato destro e 23 nel sinistro. Infine il Prof. M. Lessona, nella Storia naturale illustrata Parte I « I Mammiferi », ricorda anch' egli un caso di arenamento di 5 giovani Capidogli, avvenuto in Sicilia il 6 febbraro 1873, sulla spiaggia di Marza, presso Pozzallo.

Dei sette scheletri di Capidoglio arenati a Marsala, uno andò a male perchè si disgregò prima di arrivare a terra, e fu rinunziato dal Prof. Kleinenberg, gli altri sei furono distribuiti, col consenso del Ministero, in questo modo: uno al Liceo di Trapani, uno a Marsala, che lo richiese per ricordare il memorabile avvenimento, e gli altri 4 ai Musei Zoologici Universitari di Messina, Palermo, Napoli e Pisa.

Il Capodoglio e la Balena si possono dire i giganti del mare e della terra, essendo essi gli animali che raggiungono le maggiori dimensioni. La lunghezza a cui suole arrivare d'ordinario il Capidoglio, allo stato adulto, è dai 15 ai 20 metri; talvolta qualche maschio adulto arriva fino ai 23, e qualche autore dice anche fino a 25 o 26! Quello arenato a Pesaro era lungo 18 metri e pesava 43000 Kg. (De Sanctis). I piccoli di questo animale, appena nati, sono agili e misurano 4 metri; sono già quasi il doppio del Delfino comune adulto!

Il Capidoglio è animale gregario, sopratutto quando è giovane, ed è quasi cosmopolita. Si riscontra in quasi tutti i mari compresi fra i 60° di latitudine nord e sud; dà però, a quanto sembra, la preferenza ai mari del sud, e scarseggia piuttosto in quelli del Nord. Talvolta, e non di rado, a detta dei navigatori, se ne incontrano frotte di 200 o 300 individui; ciò spiega come talvolta avvengano casi di arenamento di numerosi individui, sbandati dal gruppo principale, tutti in una volta, come ad esempio quello avvenuto ad Audierne, in Bretagna, nel 1874, di 31 indiv.; quello dell'Elba di 17 indiv.; quello citato dal Mongitore in Mazzara di 12 indiv., ed in ultimo, senza dire di altri, quello avvenuto di recente a Marsala.

Non mi dilungo ulteriormente in notizie generali sopra questo Cetaceo, giacchè, sia per la sua forna caratteristica e le sue dimensioni colossali, sia per tante altre particolarità, non vi è libro di Storia naturale, anche elementare, che non se ne occupi, facendone una storia più o meno estesa e spesso anche figurandolo.

Non posso intanto chiudere questo sommario articolo, senza rivolgere una cordiale parola di ringraziamento al mio carissimo amico signor G. B. Simoncini, il quale, oltre ad avermi fornito le indicazioni relative all'arenamento dei Capidogli, mi è stato largo, lui e la famiglia, di cortesie personali indimenticabili, in occasione delle mie diverse gite in Marsala. — Si abbia egli inoltre i miei ringraziamenti e quelli del mio Direttore Prof. Comm. Doderlein, per le cure speciali e disinteressate, che si ebbe in Marsala per lo scheletro del Capidoglio destinato al Museo Zoologico di Palermo.

Enrico Ragusa - Direttore resp.

Dal Museo Zoologico - Palermo Dicembre 1892

# ANNO XII. FEBBRAJO 1893 N. 5. IL NATURALISTA SICILIANO GIORNALE DI SCIENZE NATURALI SI PUBBLICA OGNI PRIMO DI MESE

# ABBONAMENTO ANNUALE

| ITALIA |      |      |      |        |     |     | ٠.  |   |      |    |  |      | • |  | L.   | 10 | X  |
|--------|------|------|------|--------|-----|-----|-----|---|------|----|--|------|---|--|------|----|----|
| Paesi  | COME | RESI | NELL | 'UNIO  | NE  | POS | TAL | Æ |      |    |  |      |   |  | ))   | 12 | ×  |
| ALTRE  | PAES | i .  |      |        |     |     |     |   |      |    |  |      |   |  | ))   | 14 | X  |
| Un nu  | MERC | SEF  | ARAT | o, co: | N T | AVO | OLE |   |      |    |  |      |   |  | n    | 1  | 25 |
|        |      | ))   |      | SEN    |     |     |     |   |      |    |  |      |   |  |      |    |    |
|        | C    |      |      |        |     |     |     |   | <br> | 10 |  | <br> | - |  | <br> |    |    |

Indirizzare tutto ciò che riguarda l'Amministrazione e Redazione al sig. ENRICO RAGUSA, in Palermo, Via Stabile N. 89.

#### SOMMARIO DEL NUM. 5.

- L. Spada-Contribuzione alla Fauna Marchegiana. I Lepidotteri finora trovati nel territorio di Osimo (cont.)
- G. Riggio Corrispondenze scientifiche moderne degli animali figurati nel Pamphyton siculum del Cupani (fine).
- L. Facciolà Sull' esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Leptocefalidi agli adulti corrispondenti (cont.)
- F. Minà-Palumbo-Rettili ed Anfibi Nebrodensi (cont.)

PALERMO

Stabilimento Tipografico Virzì

1893

# IL NATURALISTA SICILIANO

# CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

# I LEPIDOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

(Cont. ved. Num. prec.,)

Fam. VIII. — Hesperidae

Gen. 23. -- Spilothyrus, Dup.

S. alceae, Esp. (Malvae, Hb).—Tutte le stagioni in tutto il territorio nei campi e sui prati.

Bruco sul!a Malca sylcestris.

S. lavaterae, Esp.—Estate. Due individui in copula sopra una pianta di Erba medica nei dintorni di Osimo.

Bruco sulla Stachys recta.

#### Gen. 24. — Syrichtus, Bdv.

S. Proto, Esp.—Estate: M. Ragalo, M. di S. Stefano, due soli individui sul margine di un fosso, in copula.

Bruco sul Phlomis lichnitis.

- S. malvae, L. (Alveolus Hb.). Primavera ed Estate: Monti di S. Stefano frequente, rara nelle altre località sui fiori di Malva. Bruco sulla *Potentilla varia* e *Comarum palustre*.
- S. . v. Taras Meig.—Estate: un solo individuo a M. Torto, preso volando.

Bruco forse come il tipo.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

S. Sao, Hb. (Sertorius, O.)— Estate: M. di S. Stefano e M. Torto posata sulle ombrellifere, molto frequente.

Bruco sul Poterium Sanguisorba , Rubus idaeus e R. fruti-

S. Orbifer, Hb.—Estate: un solo individuo in copula col S. Proto a M-'S. Stefano sopra un'Ombrellifera.
Bruco ignoto.

# Gen. 25. — Nisoniades, Hb.

N. tages, L.—Primavera ed Estate: M. Torto, Monti di S. Stefano e Cannone sui fiori dei campi.

Bruco sulla Coronilla varia, Eryngium amatistinum, e Lotus corniculatus.

#### Gen. 26. — **Hesperia**, Bdv.

- H. thaumas, Hfn. (Linea, S.V).—Estate e principio di Autunno: frequente in tutto il territorio sui prati e qualche volta sulle siepi. Bruco sull'Aira montana, Festuca orina, F. fluitans e Phleum pratense.
- H. comma, L.— Primavera ed Estate: Monti di S. Stefano e Casenuove presa sempre al volo.

Bruco sulla Coronilla varia.

H. lineola, O. — Primavera ed Estate: comune sui prati e nei giardini del territorio spesso posata sulla Lavanda.

Bruco sulla Poa annua ed Ho!cus lanatus.

- H. sylvanus, Esp.—Primavera, Estate ed Autunno: comunissima in tutto il territorio sui campi, selve, prati e siepi.
   Bruco iberante sull'Avena elatior, A. sativa, Poa annua ed Holcus lanatus.
- H. nostradamus, F. (Pygmaeus Cyr.) Estate e principio di Autunno: frequente nel territorio nei prati associata ed in copula con l'H. lineola ed H. thaumas.

# Heterocera

# **SPHINGES**

Fam. IX. -- Sphingidae

Gen. 27. — Acherontia, Ochs.

A. Atropos, L.—Primavera (non comune). Estate (frequente), Autunno (rara) in tutto il territorio: nel 1890 fu talmente comune in alcune località che il raccolto delle patate andò perduto.

Bruco sul Solanum tuberosum, Convolvulus saepium, Jasminium officinale, Licium europeum, e Datura Stramonium.

# Gen. 28. — Sphinx, O.

S. convolvuli, L.— Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui fiori di Petunia, Datura, Convolvulus, Lonicera e Verbena sul crepuscolo.

Bruco sul Convolvulus cantabrica e C. saepium.

S pinastri, L.— Estate: Osimo: nel passeggio di strada nuova e molte entro le lampade della luce elettrica assieme ad altri Lepidotteri.

Bruco sul Pinus pinea, P. sylvestris, P. marittima e P. abies.

#### Gen. 29. — Deilephila, Ochs.

D. euphorbiae, L.— Estate. Un solo individuo assieme alla S. convolvuli nel boschetto Orsi sopra la Datura.

Bruco sull' Euphorbia cyparissias, E. Gerardiana, E. esula, ed E. niceensis.

D. Elpenor, L.—Primavera ed Estate: frequente nei giardini e trovata pure entro le lampade della luce elettrica.

Bruco sull'Epilobium palustre, Gallium verum, e Vitis vinifera.

#### Gen. 30. — Smerinthus, Ochs.

S. tiliae, L.—Primavera ed Estate: Boschetto Bellini, Petrini e Sinonetti posata sui tronclii di Tiglio.

Bruco sulla Tilia europea ed Ulmus campestris,.

- S. populi, L.—Primavera ed Estate: frequente sui tronchi di Pioppo nelle valli del Musone, Aspio, fosso di Rigo e di Scaricalasino. Bruco sul Populus nigra, Betula alba e Salix caprea.
- S. quercus, Schif. S. V.—Estate: Osimo e Casenuove due soli individui uno sull'Olmo e l'altro sopra il tronco di una Rovere.

  Bruco sulla Quercus robur, Q. ilex, e Q. pedunculata.

# Gen. 31. — Macroglossa, O.

M. Stellatarum, L.—Tutte le stagioni in tutto il territorio nelle case e nei giardini, eliofila.

Bruco sul Gallium verum, G. Aparine, Rubia tinctorum e R. peregrina.

#### Fam. X. - Sesiidae

#### Gen. 32. — Trochilium, Scop.

T. apiformis, L. (Crabroniformis, S. V.) – Estate: finora un solo individuo nel passeggio di Piazzanuova sulla Scaglionata delle mura nuove.

Bruco nei tronchi di Populus nigra e Salix caprea.

#### Gen. 33. — Sesia, F.

- S. crysidiformis Esp. ab. Calconemis. Stgr. -Estate: due soli individui al M. dei Cipressi sopra un cardo, in copula.

  Bruco sul Rumex crispus ed Artemisia campestris.
- S. conopiformis, Esp. (Nomodaeformis, Lasp.)--Estate un solo individuo sul passeggio di Strada nuova sopra un fiore di Sambuco.
  Bruco sui tronchi di Quercus Robur.
- S. anthraciformis, Rbr.—Estate: cinque individui in un giardino a M. Ragalo sui fiori di Santonina presi col tubo di vetro.
  Bruco sull'*Euphorbia myrsinites*.

## Fam. IX. — Thyrididae

Gen. 34. — Thyris, Ill.

Th. fenestrella, Scop. (Marica, Cyr.)—Primavera in fine e principio di Estate: valle del Musone alle Case nuove, un solo individuo sopra un ombrello di Sambuco.

Bruco sulla Clematis vitalba, Sambucus nigra e Dypsacus sylvestris.

Th. diaphana, Stg. (Vitrina, H. S.)—Estate: M. Fiorentino nella selva un solo individuo preso alla caccia alla Lanterna.

Bruco sul *Phaseolus vulgaris* molto frequente, però non ne ho potuto mai ottenere l'insetto perfetto che però non credo sia raro.

# Fam. XII. — Zygaenidae

Gen. 35. — Zygaena, F.

- Z. filipendulae, L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sui prati.
  Bruco sul *Hieracium pilosella* e *Trifolium pratense*.
- Z. lonicerae, Esp. Estate: un solo individuo assieme al tipo alla Vescovara sul Caprifoglio.

Bruco sulla Vicia sativa, Trifolium pratense, Lotus corniculatus ed Hippocrepis comosa.

Z. scabiosae, Esp. (Phythia, Rossi) — Estate: M. Fiorentino e Prati di Rigo, due individui sopra una Scabiosa.

Bruco sul Trifolium pratense e Scabiosa arvensis.

Z. trif lii, Esp.—Estate: frequente in tutto il territorio assieme al tipo nei luoghi erbosi particolarmente sulle scabiose.

Bruco sul Trifolium pratense e Lotus corniculatus.

#### Fam. XIII. - Syntomidae

Gen. 36. — Syntomis, Ill.

S. pheges, L. — Estate: in tutto il territorio comunissima nelle siepi e nei prati.

Bruco sulla Plantago major, Rumex acetosa, Scabiosa gramuntia, S. columbaria, Quercus robur e Prunus cerasus.

S. phegea, ab. phegeides, Spada—Estate: Boschetto Butteri assieme a molti individui del tipo sulla lavanda. Un solo individuo trovai di questa aberrazione e da questo e dalle altre aberrazioni differisce per i seguenti caratteri. Nelle ali anteriori ha cinque soli punti disposti a modo di V rovesciato cioè 1. 2. 2. gli ultimi un po' più grandi; nelle ali posteriori ha due soli punti ellittici assai schiacciati: la fascia anteriore poi del corsaletto è lineare ed in forma di piecola lunula con gli apici rivolti verso il capo.

Gen. 37. — Naclia, Bdv.

N. Ancilla, L.— Estate: frequente nel territorio nelle siepi ed a piedi ai muri sul terriccio tra le erbe particolarmente sulle Euforbie.

Bruco sul Lichen parietinus.

N. punctata, F.-- Estate e principio di Autunno in tutto il territorio a piedi alle siepi.

Bruco sui Licheni degli alberi.

N. » v. f.mula. Frr.—Estate: un solo individuo a M. Fiorentino sopra una Euforbia a piedi alla mura interna.

Bruco forse sui Licheni degli alberi come il tipo.

#### **BOMBYCES**

Fam. XIV. — Lithosidae

Gen. 38. — Lithosia, Fab.

- L. Muscerda, Hfn. (Perlella, Rossi)—Estate e principio di Autunno: Selva Simonetti due individui sui licheni tra l'erba dei prati.
  Bruco sui *Licheni*.
- L. griscola, Hb. Estate: M. Fiorentino e M. S. Pietro nelle siepi.

  Bruco sopra i Licheni ai piedi delle Querce, Pioppi o Pruni.
- L. deplana, Esp. (Depressa, F.) Estate: un solo individuo nella selva di M. S. Pietro nei prati.

Bruco sui Licheni delle Conifere.

L. complana, L. — Estate: M. S. Stefano, M. Ragalo e M. dei Cipressi sulle Querce.

Bruco sulle folie di Quercus robur e prunus spinosa.

(continua)

# DOTT. G. RIGGIO

# CORRISPONDENZE SCIENTIFICHE MODERNE

DEGLI

# Animali figurati nel PAMPHYTON SICULUM del Cupani

(Cont. e fine v. N. pr.)

# UCCELLI

#### Steganopodes

| Vol. III tav. 134 | Mergus rostricurvus ater ferus (1) Phalacrocorax carbo, Lin                                                               |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| . Herodiones      |                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |
| • • 38            | Ardea Jonst Ardea cinerea, Linn.                                                                                          |  |  |  |  |  |  |
| • • 67 f. 2       | . Arded stellaris maior rubra<br>alia vix cristata id. purpurea, Lin.                                                     |  |  |  |  |  |  |
| • • 131           | Ardea candida minor Egretta Garzetta, Lin.                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| • • 43 f. 1       | . Ardea minor candida plu-<br>viali purpurantis ac fla-<br>ventis aurore cirrata . <b>Ardeola ralloïdes,</b> Scop.        |  |  |  |  |  |  |
| • • 84 f. 2       | . Ardea minor fulvo fusco colore id. id. ?                                                                                |  |  |  |  |  |  |
| • • 43 f. 2       | . Ardea minor alia flaventis<br>albi subrufi et cinerei co-<br>loris, dorso ala et vertice<br>nigris Ardetta minuta, Lin. |  |  |  |  |  |  |
| • • I35 f. 1      | . Ardea stellaris altera Botaurus stellaris, Lin.                                                                         |  |  |  |  |  |  |
| • • 133           | Ardea minor fusca cinerea subrubra (cinerarius-ru bra, Ben.) (2)id. id.                                                   |  |  |  |  |  |  |

stri currus, che io non ho trovato.

<sup>(2)</sup> Benoit riferisce l'Ardra minor ecc. alla A. ralloides; a me pare riferibile piuttosto al B. stellaris.

| ol. 111 | tav. 5 f. 1. Ardea cinerea meca (greca, sec. Ben.) dorso viridante Nycticorax griseus, Lin.          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | • 30 f. 1. Ardea minor viridacea cine- rea id. id.                                                   |
| •       | » 147 Ardea maxima et nigra vi-<br>ridi purpurans rostro pe-<br>dibusque rubris Ciconia nigra, Linn. |
|         | Anseres                                                                                              |
| •       | » 33 Senza nome (Non cit. Ben.) Anser segetum, Gmel.?                                                |
| •       | • 15 f. 2. Anas fera dominicana Tadorna cornuta, Gmel.                                               |
| υ       | • 82 f. 2. Anas dominicana mas (efr.  Ben.) (1) id. id. of                                           |
| •       | • 83 f. 4. Anas sylvestris collum viride vulgo dicto Anas boschas, Lin. 3                            |
| • .     | * • f. 2. Anas sylvestris imperialis di- cta muschiata nigromi- sta () id. id. Q                     |
| •       | • 39 f. 3. Anas fera Serretta vulgo dicta mesoleuca (3 id. id. Q?                                    |
| ٠       | • 143 f. 2. Anas moschata pallens (4) . Anas strepera, Linn.                                         |
| •       | • 89 e 135 f.1. Anas cochleari rostro Spatula clypeata, Linn.                                        |
| •,      | • 84 f. 4. Anas silvestris omnium mi-<br>nima (5) Nettion crecca, Linn.                              |
| (1) Be  | noit, p. 295, e Doderlein, p. 268, riportano l'Anas fera dominicana di Cup                           |

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 295, e Doderlein, p. 268, riportano l'Anas fera dominicana di Cupani alla Clangula glaucion, riferendosi force al nome siciliano della specie. Io non posso essere dello stesso avviso di questi due illustri autori, poichè, dalla ispezione diretta e dai confronti che ho istituito colla figura del Cupani, trovo che essa somiglia assai poco alla Clangula, mentre pei caratteri del becco e del colorito va riferita manifestamente alla T. cornuta.

<sup>(2)</sup> Benoit ritiene l'Anas silvestris imperialis come A. strepera: per parte mia, dall'esame diretto che ho potuto fare della figura, inclino a ritenerla più facilmente A. boscas Q.

<sup>(3)</sup> Piuttosto difficile riesce la determinazione di questa figura. Benoit la ritiene A. clypcata; però pei caratteri che presenta e sopratutto per la forma del suo becco, essa non è affatto riferibile a questa specie; per parte mia la ritengo dubbiamente riferibile all'A. boschas.

<sup>(4)</sup> Benoit ritiene l'Anas moschata quale A. crecca: pei suoi caratteri mi pare piuttosto riferibile all'A. strepera.

<sup>(5)</sup> Benoit la riporta all'A. querquedula; a me pare piuttosto la crecca.

| Vol. II | I tav. 28 f. 1. Anas cesariata pedes rostro-<br>que rubris Fuligula rufina, Pall.                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •       | • 81 f. 3. Anas moscata rulgo Zinga-<br>rotta Fuliz ferina, Linn.                                       |
| •       | » 150 f. 2. Anas sylvestris Zingarotta<br>mas vulgo dicta Fulix fuligula, Lin.<br>(F. cristata, Leach.) |
| •       | • 2 f. 2./Anas Tertiola imperialis vul-                                                                 |
|         | • 92 f. 3. go dicta 1) Erismatura leucocephala, Scop.                                                   |
| •       | <ul> <li>29 f. 2. Mergys longirostris, Jonst.</li> <li>Serra vulyo Mergus serrator, Linn.</li> </ul>    |
| W       | » 141 f. 2. Mergus monialis alter id. albellus, Linn. (Non cit Ben)                                     |

# Schizognathae

#### Columbae

- 88 f. 3. Columba sylvestris locurrix
  vulyo Tuduni . . . . Columba palumbus, Lin.
   114 f. 1. Palumbus saxatilis Ruccaloru vulyo dictus . . . id. oenas, Gmel.
   88 f. 1. Columba sylvestris marim
  - (Maritima, Ben.) marineda id. 11vla, Bonn.

# Hemipodii

• 71 f. 2. Coturnix triunguis . . . Turnix sylvatica, Desf.

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 202, e Doderlein, p. 264, riportano l'Anas tertiola del Cupani alla Querquedula erecea, basandosi certamente sul nome di Tertiola (Trixvola sic.), col quale questa specie viene indicata nel vernacolo siciliano. Senonchè il Cupani, coll'aggiunta di imperialis pare abbia voluto indicare qualche altra cosa diversa dall'ordinaria Trixvola. Ed invero, dallo attento esame che ho fatto varie volte delle due figure date dal Cupani, e principalmente p r la forma del becco, e per la notevole dimensione della testa, trovo che entrambe le figure si debbono più opportunamente riferire alla Erismatura leucocephala, anzichè alla Querquedula crecca.

#### Fulicariae

| Vol. III | tav | v. 61 |    |    | Ga'linola serica, Jonston . Rallus aquaticus, Linn.                                       |
|----------|-----|-------|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| •        | •   | 9     | f. | 1. | Gallinula :in or moscuta leu-<br>costicta (Non cit. da Benoit). Ortygometra porzana, Lin. |
| •        | •   | 26    | f. | 2. | Gallinula aquatica minor leucosticta id. id.                                              |
| . •      | •   | 85    | f. | 2. | Coturnix longa capite parvo<br>vulgo Re di Quagghi Crex pratensis, Bechst.                |
| •        | D   | 100   | f. | 2. | Gallinola imperialis vulgo. Gallinula chloropus, Lin.                                     |
| •        | •   | 2     | f. | 1. | Gallinula serica, Jonston () id. id.                                                      |
| •        | •   | 74    | f. | 2. | Fulicis affinis rostro pedibu- sque rubris Porphyrio coeruleus, Vand.                     |
| ,        | •   | 61    | f. | 4. | Fulica vulgo Fogia Falica atra, Lin.                                                      |
|          |     |       |    |    | Alectorides                                                                               |
| •        | ,   | 22    |    |    | Attagé cauda brevi ja Otiz tetraz, Lin. 3                                                 |
| •        | •   | 68    | f. | 2. | Pitarra foemina id. id.                                                                   |
|          |     |       |    |    | Limicolae                                                                                 |
| •        | •   | 13    |    |    | Librazzinus vulyo Oodionemus scolopas, Gmel.                                              |
| •        | ,   | 40    |    |    | Stirlettus Charadrius pluvialis, Lin.                                                     |
| •        | •   | 90    | f. | 1. | Pluvialis albis maculis distin-<br>ta Squatarola helvetica , Lin. o                       |
| •        | •   | 141   | f. | 1. | ab. estivo  Pluvialis viridis minor alter (?) id. id. ab. inverno                         |

<sup>(1</sup> Sotto lo stesso nome di *Gallinola serica*, il Cupani, indica evidentemente due specie diverse: il *Rallus aquaticus* e la *Gallinula chloropus*; basta esaminare il becco dei due uccelli p r esserne immediatamente convinti.

<sup>(2)</sup> Confesso che sono stato assai indeciso prima di riferire all'Otis tetrax, l'Attagé di Cupani; però non trovando altre somiglianze dirette per classificare l'uccello del Cupani valendomi dell'autorità del Benoit, l'ho riferito anche io all'Otis tetrax.

<sup>(3)</sup> Questa figura, secondo Benoit, sarebbe riferibile al *Char. movinellus*; secondo me si avvicina maggiormente alla *Sq. helcetica*.

| Vol. III | tav | 7. 13 <sup>6</sup> | ß     | Trochilus maior siculis Eudromias morinellus, Lin. (Non cit. Benoit)            |
|----------|-----|--------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| n        | •   | 68                 | f. 3. | Trochilus minor torquatus. Aegialitus curonica Gmel.                            |
| •        | •   | 78                 | f. 3. | Trochilus medius id. hiaticula, Lin.                                            |
| w        | •   | 81                 | f. 2. | Capella collo curto vulgo Ni- varola Vanellus capella, Schäff. (V. cristatus)   |
| •        | ,   | 135                | f. 2. | Librazzinus brevirostris . Strepsilas interpres, Lin.                           |
| ¥        | •   | 58                 | f. 1. | Gammetta maior pedibus et rostro rubris                                         |
| •        | *   | *                  | f. 2. | Gammetta cinerea seu exal- bida rostro ex croceo fusco desineunt id. id.        |
| *        | »   | <b>6</b> 9         |       | Recurvirostra minor cruris superioribus midis Recurvirostra avocetta, Lin.      |
| >        | *   | 36                 |       | Acus marina Himantopus candidus, Bonn.                                          |
| ,        | ,   | 90                 | f. 2. | Falcatella mas castanea nigris undique distinta notis Polidna subarquata, Güld. |
| *        | "   | *                  | f. 3. | Falcatella formina marina maculis fuscis id. id.                                |
| ,        | ,   | 139                | f. 2. | Oculiminti marina media e-<br>legantissime rubella <sup>(1)</sup> id. id.       |
| ,        | ,   | 21                 | f. 3. | Oculiminti marina Ochree<br>colore fuscis maculis (2). id. alpina, Lin.         |
| ,        | »   | 26                 | f. 1. | Oculiminti minima subruft coloris maculis nigris Actodromas minuta, Leisl.      |
| •        | n   | 8                  | f. 6. | Gallinago marina ♀ oculi-<br>minti marini dicta id. id.                         |

<sup>(1)</sup> Doderl. l. c. p. 189.

<sup>(2)</sup> Sull'autorità del Benoit riporto l'Oculiminti marina ecc. alla Pelidna alpina; confesso però francamente che la figura mostra di essere tutt'altra cosa che un Totanus, però sempre difficilmente definibile.

| Vol. III    | tav. 2 f. 2. Gallinula aquatica Scaccia  margiu dicta omnium mi-  nima (1) Actodromas minuta, Leisl. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •           | » 131 f. 1. Oculiminti marina cinerea  minor (2) Calidris arenaria, Lin.                             |
| >           | » 47 f. 1. Gammetta minor (3) id. id.                                                                |
| <b>»</b>    | » 140 f. 2. Gammetta Machetes pugnaz, Lin.                                                           |
| <b>&gt;</b> | » 87 f. 2. Gallinago minor marina . Tringoides hypoleucus, Lin.                                      |
| »           | » 72 f. 4. Gallulus aquaticus (4) Totanus glareola, Gmel.                                            |
| •           | » 140 f. 1. Oculiminti marina media dilute muschata id. stagnatilis, Bechst.                         |
| ,           | » 9 f. 2. Oculi-minctorum marino-<br>rum Rex Franculini foe-<br>minae maculis id fuscus, I.in.       |
| •           | > 34 f. 2. Oculi-minctorum marino-<br>rum Rex (5) id. nebularius, Gunn.<br>(T. glott's, Bechst)      |
| >           | » 142 f. 2. Gallinago aquatica maior . id. , id.                                                     |
| »           | • 57 f. 2. Gammetta Regalis (6) id. id.                                                              |
|             |                                                                                                      |

<sup>(1)</sup> Il Cav. Benoit ed il Prof. Doderlein, riferiscono questa figura colla annessa frase alla *Porvana parra*. Si capisce che questi egregi autori tennero conto più che altro della frase del Cupani, poichè, conoscitori esperti di uccelli, si sarebbero senza dubbio accorti, sopratutto per la forma del becco e la dimensione delle dita, che si trattava di un *Totanus*, che più di tutti era riferibile all'.1. minuta. Ritengo anzi, che il Doderlein non ebbe sott'occhio la figura, e riportò la citazione sulla fede del Benoit.

<sup>(2)</sup> Benoit riporta la specie suddetta alla *Tringa alpina*: Doderl., l. c. p. 192, alla *C. arenaria*. Difficile invero riesce la determinazione di questa figura; tuttavia sull'autorità del Doderlein riporto questo uccello alla *Culidris arenaria*, ma confesso che somiglia poco tanto all'una che all'altra specie, sopratutto per la forma del becco.

<sup>(3)</sup> Secondo Benoit la Gammetta minor, sarebbe T. ochropus.

<sup>(4)</sup> Benoit ritiene il Gall, aquaticus riferibile al T. hypoleucus.

<sup>(5)</sup> Secondo Benoit l'Oculi minetorum ecc. sarebbe un' Mach. pugnax. La figura intanto, per la sua dimensione e per la lunghezza delle gambe parrebbe riferibile alla Limosa melanura: senonche la lunghezza del becco essendo minore di quanto dovrebbe essere in questa specie, credo piuttosto riferirla al T. nebularius.

<sup>(6)</sup> Doderl. (l. c. p. 188) cita un Re di gammette di Cupani, e lo riporta al Mach. purgnax; forse si tratta dell'attuale specie, la quale, secondo me, si avvicina di più al T. nebularius, anzicchè al M. pugnax.

| Vol. III | tav.     | . 39 | f. | 2. | Nome illegibile Limosa melanura, Leisl.                                                      |
|----------|----------|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>»</b> | *        | 10   | f. | 2. | Gallinula Arcirotta di Turdi vulgo dicta (1) Gallinago major, Gmel.                          |
| *        | »        | 8    | f. | 2. | Gallinula arcirotta dicta di Beccaficu id. id.                                               |
| »        | <b>»</b> | 28   | f. | 2. | Arcirotta omnium marima sive Gallinago minor Al- drov id. id.                                |
| *        | *        | 1    | f. | 2. | Gallinula minima altera scaccia margiu di li grossi vulgo dicta id. gallinula, Lin.          |
| •        | 'n       | 1    | f. | 3. | (Fallinula minima scaccia margiu dicta (2) id. id.                                           |
| <b>»</b> | »        | 75   | f. | 2. | Gallinago marina maxima rostro falcato (3) · Numenius tenuirostris, Vieill.                  |
| »        | >        | 11   | f. | 2. | Hirunda marina Jonst Glareola pratincola, Lin.                                               |
|          |          |      |    |    | Gaviae                                                                                       |
| »        | D        | 82   | f. | 2. | Hirundo marina media Thalassous cantiacus, Gmel.                                             |
| ,        | <b>»</b> | 92   | f. | 1. | Larus minor niger ac cinereus (4) Hydrochelidon leucoptera, [Schinz.                         |
| »        | ,        | 37   | f. | 1. | Larus cinerea capite nigro alba fronte rostro et pedi- bus rubris Chroocephalus melanocepha- |
|          |          | 100  |    | •  | · lus, Natt. of ab. nozze.                                                                   |
| Þ        | *        | 133  | t. | 2. | Larus cinereus capite nigris maculis signato id. id.                                         |

<sup>(1)</sup> Col nome di Arcirotta di Turdi in siciliano vanno intese ordinariamente la Limosa melanura e la L. rufa. Nel nostro caso però la figura del Cupani è riferibile chiaramente alla Gallinayo major; il Benoit cade evidentemente in errore, quando riferisce la specie del Cupani alla L. melanura.

<sup>(2)</sup> Benoit riporta giustamente la Gallinula minima altera ecc. alla Gall. gallinula; ma egli sbaglia quando riferisce la Gall. minima scaccia margiu ecc. al T. glarcola, poichè evidentemente le due figure rappresentano la stessa cosa.

<sup>(3)</sup> Per Benoit sarebbe la *Numenius arquata*; a me pare piuttosto riferibile al *N. tenvirostris*. Confesso però che è difficile pronunciarsi esattamente fra le due specie.

<sup>(4)</sup> Benoit riferisce il Larus minor niger ecc. alla Sterna nigra, Lin., sinonimo della leucoptera, Schinz.

Vol. III tav. 138 f. 1. Larus maior albo cinereo
aquatica tetragono adungo
rostro (Non cit. Ben.) . . . Larus cachinnans, Pall.
(L. argentatus, Brünn)

#### **Tubinares**

> 23 f. 1. Quaetrus . . . . . . Paifinus Kuhli, Boie

#### **Pygopodes**

- » 29 f. 1. Mergus cirratus alboniger (1) Podiceps cristatus, Lin.
- $\bullet$  » 143 f. 1. Colymbus cornutus  $^{(2)}$  . . id. id.  $\vec{\mathcal{J}}$  ad.
- » 15 f. 1. Mergus albo maculatus fu-
- scus (3) . . . . . id. auritus ?
- » 21 f. 2. Colymbus minor crussatis (ciuffatis, Ben.) oculis . id. fluviatilis, Tunst. (P. minor, Gmel.)
- 30 f. 2. Colymbus minor alter (4) . id. id.

# Mammiferi

20 Lutra sicula Utria o Itrià
 vulgo . . . . . Lutra vulgaris, Erxl.
 > 98 Martes mas Marturina . . Mustela martes, Lin.

<sup>(1)</sup> Benoit, p. 193, riferisce il Mergus cirratus al Mergus albellus, del quale non ha nessun carattere e molto meno la forma del becco. Esso evidentemente è un Podiceps.

<sup>(2)</sup> Benoit lo riporta come P. cornutus: evidentemente si tratta del P. cristatus of ad.

<sup>(3)</sup> È ritenuto da Benoit nienteineno che Colymbus septentrionales!

<sup>(4)</sup> Benoit riferisce i due *Colymbus minor* di Cupani al *Pod. auritus*. Egli inoltre riporta: *Colymbus minimus* al *Pod. minor*: *Colymbus major* al *Pod. cristatus*. Io non ho ritrovato queste due specie nella copia della Nazionale di Palermo.

# Sull'esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Leptocefalidi agli adulti corrispondenti

# NOTA

DEL

#### Dott. LUIGI FACCIOLA

( 'out, v. N. pr.)

#### 2. Conger mistax Delar.

Io era giunto alla conclusione che il Leptocephulus Küllikeri Kaup è uno stato immaturo del Conger mistax, quando in un opuscolo del Dr. Bellotti (1) trovai con piacere che egli aveva già manifestato la stessa idea. Io sono convinto inoltre che il L. Küllikeri si trasforma nell'animale perfetto.

Primo stadio o larvale. - Il L. Köllikeri comunemente ha il corpo cilindrico, ma vi sono individui compressi, i quali occorrono meno di frequente e sono più giovani dei primi, sebbene possano essere più lunghi. La lunghezza del capo sta 7-10 volte nella intiera lunghezza. Il muso è conico. La mascella superiore è notevolmente più lunga della inferiore e termina in un lobo ottuso, il cui profilo è obbliquo. Dietro questo lobo, sul margine della bocca si apre da ciascun lato una narice con brevissimo tubo. Non esistono denti. L'origine della dorsale è più in dietro dell'apice delle pettorali. La sua distanza dalla fessura branchiale nei comuni esemplari uguaglia presso a poco la lunghezza del capo; nei più larghi è maggiore; nei più corti e più stretti è quasi la metà della detta lunghezza. Le pettorali sono ottuse. Dalla gola all'ano due serie di punti neri, lungo la base dell'anale un'altra serie di punti neri. Il tubo digestivo è conformato come nel L. Morrisi. La tige dorsale è divisa in 135 corpi vertebrali con processi neurali ed emali. La lunghezza totale del corpo è da 64 a 100 mm.

<sup>(1)</sup> I Leptocefali del mar di Messina. Atti Soc. It. Sc. Nat. Milano, 1883.

Secondo stadio o semilarrale.—La forma del corpo e delle sue parti è identica a quella del comune L. Küllikeri. Il colore è bianco, lievissimamente bleuastro, meno trasparente e soltanto il capo in alto comincia a prendere una colorazione fosca. Sui lati sono ancora evidenti le linee muscolari piegate ad angolo. Sul margine del labbro superiore si scorgono due lievi eminenze, che sono il primo accenno dei processi trasversi. Lungo il ventre vi sono dei punti neri poco ordinati o mancano del tutto. Una serie di punti simili si osserva lungo la base dell'anale e della dorsale. Ma il capo è compreso 6 volte nella intiera lunghezza, le mascelle portano denti, la dorsale nasce appena in dietro la base delle pettorali. Conosco due esemplari lunghi 78 mm.

Terzo stadio.— Nell'ultimo stadio della metamorfosi l'animale si trova mutato in C. mistax, i giovani del quale, aventi l'aspetto degli adulti, non sono rari nel mar di Messina, sebbene meno frequenti del L. Köllikeri. La forma del loro corpo, rotondata in avanti, si rende sempre più compressa in dietro. Il capo è conico e forma circa la 6ª parte della intiera lunghezza. La mascella superiore si avanza non poco oltre la inferiore. Essa mascella termina in un lobo carnoso ed ha due labbri di cui l'esterno è sostenuto da tre processi ossei trasversi che rendono il suo margine sinuato. I denti formano una stretta fascia in ciascuna mascella. Ve ne ha un gruppetto tra le narici, le quali sono situate ai lati e al di sotto della punta del muso, munite di un brevissimo tubo. La dorsale s' inizia un poco dietro la base delle pettorali. Queste sono ottuse. Il colore del corpo è bleuastro. Persiste la serie di punti neri lungo la base dell'anale. Vi sono 135 vertebre. Gli esemplari cui ho accennato sono lunghi da 71 a 124 mm.

Quando si hanno sotto gli occhi individui di L. Köllikeri e giovani normali di C. mistax non si stenta ad ammettere che sieno la stessa specie di animale, particolarmente per la forma del capo e del muso, la relativa lunghezza delle due mascelle, la posizione delle narici, ecc. A ciò si aggiunge la corrispondenza del numero delle vertebre. L'esistenza d'individui che partecipano dei caratteri delle due forme conferma la verità di questa supposizione e dimostra ugualmente che il L. Köllikeri si trasforma nel perfetto animale. La differenza esistente tra essi nell'origine della dorsale si spiega, come pel Conger vulgaris, con l'accorciamento che subisce l'animale passando dal primo al secondo stadio. Per la stessa ragione il capo in proporzione alla lunghezza del corpo è più breve nel primo che nel secondo e terzo stadio. Allo stato di Leptocephalus il corpo dapprima cresce in lunghezza e larghezza

(esemplari lunghi e appiattiti), poi si restringe soltanto e diviene subcompresso e cilindrico (esemplari ugualmente lunghi ma rotondati), in ultimo si accorcia e si restringe sempre più (esemplari corti e stretti). La più notevole differenza trovata nella grandezza di due esemplari è data dalle seguenti misure:

| Lunghezza del corpo  | Altezza del corpo     |
|----------------------|-----------------------|
| O <sup>m</sup> , 10  | 0 <sup>m</sup> , 010  |
| 0 <sup>m</sup> , 064 | O <sup>m</sup> , 0035 |

Perciò vediamo esemplari giovani di *C. mistax* coi caratteri definitivi della specie più piccoli dei comuni esemplari di *L. Köllikeri*.

#### 3. Conger balearicus Delar.

Primo stadio o larrale.-È rappresentato dal Leptocephalus Kaupi che descrissi nel 1883 (1). Questo somiglia molto al L. Köllikeri ed occorre con la stessa frequenza. Il corpo è più rotondato e più stretto negli esemplari più corti, più compresso e generalmente più largo nei più lunghi che sono meno adulti. Il capo relativamente al corpo è più lungo nei più corti che nei più lunghi e si comprende da 8 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> a 12 volte nella lunghezza totale. Sull'estremità del muso esistono lateralmente due appendici quasi impercettibili e sono il rudimento dei tubi nasali. La mascella inferiore è appena più corta della superiore, entrambe sprovyiste di denti o sono quasi insensibili. L'origine della dorsale varia nei diversi individui secondo l'età. Come regola si osserva che quanto meno rotondo e più lungo è il corpo, vale a dire quanto più giovane è l'animale, tanto è più lontana dal capo. Così la sua distanza dalla fessura branchiale è da <sup>1</sup>/<sub>3</sub> a 2 volte la lunghezza del capo. Le pettorali sono acute. Il sistema dei punti ornamentali è identico a quello del L. Köllikeri. Il tubo digestivo coi suoi annessi è conformato come nelle due precedenti specie. Lo stesso è a dirsi della corda dorsale la quale è divisa in 135 anelli. La lunghezza degli esemplari è da 74 a 102 mm.

Secondo stadio o semilarvale. — Conosco soltanto quattro individui in questo stadio, i quali allo stato fresco erano semitrasparenti. Essi si av-

<sup>(1)</sup> Rivista delle specie di Leptocephalidi del mar di Messina. Atti R. Ac. Pelor. an.IV, Messina, 1883.

vicinano più all'aspetto del *C. b. l'earicus* che a quello del *Leptocephalus* che gli corrisponde. Il capo forma  $\frac{1}{7}$  o poco o meno della totale lunghezza. La mascella inferiore è appena più corta della superiore, tutte e due provviste di minutissimi denti. La dorsale nasce sopra la base delle pettorali. Queste sono acute. I punti del ventre sono scomparsi, si conservano perfettamente quelli della base dell'anale, lungo la base della dorsale ne esiste un'altra serie meno spiccati e poco regolari. Il più breve dei quattro detti esemplari misura 76 mm., il più lungo 96 mm.

Terzo stadio.—Al termine della metamorfosi l'animale è il C. balearicus. Questo somiglia al C. mistax, ma ha il muso più corto e più ottuso e la mascella inferiore più avanzata. Il capo forma ½ o poco meno della totale lunghezza. Sui lati dell'estremità del muso vi sono due narici con brevissimo tubo. La mascella superiore è un poco più lunga dell'inferiore. Ciascuna porta una fascia di piccoli denti. La dorsale comincia appena più innanzi dellaverticale innalzata dall'angolo anteriore delle pettorali, le quali sono acuminate. Vi sono 135 vertebre. Il più piccolo che conosco ha 81 mm. di lunghezza.

I caratteri esteriori che più avvicinano il L. Kaupi al C. balearicus risiedono nella forma del muso, nella relativa lunghezza delle mascelle, nella presenza di un rilievo sulla estremità della mascella superiore, nella forma delle pettorali. Inoltre vi corrisponde il numero delle vertebre. Senza tener conto di uno stato intermedio, ciò basterebbe a far credere che il L. Kaupi appartiene al C. balearicus. La differenza nell'origine della dorsale dipende dall'età poichè si è visto che nel primo si avvicina sempre più al capo a misura che il corpo si accorcia e si arrotonda di più. Quest'accorciamento ci persuade come possano trovarsi individui giovani del comune C. balearicus più piccoli dei più allungati del L. Kaupi.

Nella metamorfosi delle tre sopraddette specie di Conger, alla quale abbiamo brevemente accennato, è da rimarcarsi che l'accorciamento del corpo succede allo stato di Leptocephalus e può continuarsi nel secondo stadio. Il capo dal primo stadio al principio del terzo stadio è compreso nella lunghezza del corpo un numero di volte sempre minore. La forma del muso rimane inalterata. I denti nel primo stadio mancano o sono scarsi e rudimentari. La distanza della dorsale dal capo varia in questo stadio a norma dell'età degli individui e assolutamente presa anche secondo la specie cui appartengano di modo che sia maggiore o minore in corrispondenza con quella che ha nello stato adulto. Così nel L. Morrisi la sua origine può trovarsi più in dietro che nel L. Köllikeri e

Kaupi perchè nel C. vulgaris è pure più in dietro che nei C. mistax e balearicus. Nel secondo stadio il principio della detta pinna si trova allo stesso punto in cui si osserva nello stato definitivo. I punti neri lungo la base della pinna anale nelle dette specie di Leptocephalus si conservano nelle forme rispettive del secondo stadio e persistono negli adulti del C. mistax normale; in un C. balearicus lungo 115 mm. non sono scomparsi e se ne osservano traccie in esemplari di maggiore lunghezza, ma in seguito si cancellano; si conservano pure nei più giovani normali del C vulgaris. Nel secondo stadio del C. mistax e balearicus apparisce una nuova serie di punti lungo la base della dorsale, meno spiccati però di quelli della serie anale e sono visibili negli adulti di queste due specie. Nel secondo e terzo stadio del C. vulgaris mancano.

(continua)



#### F. MINÀ-PALUMBO

# Rettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. v. N. 3)

#### Callopeltis quadrilineatus Pall.

Scaglie dorsali contate in linea trasverso-obliqua a metà circa n. 27 per i saggi d'Italia.

## SINONIMI

Coluber quadrilineatus Pall.

Coronella quadrilineata, Jan.

leopardinus Schleg.

Calopeltis leopardina, Schre. De Betta

#### BIBLIOGRAFIA

- 1814. Rafinesque Prodromo Erp. Sic. Specchio delle Scienze N. X, p. 104.
- 1836. Schleg.—Essai phys. Serp. p. 168.
- 1872. Doderlein-Alcune generalità Fau. Sic. Vertebrati 25.
- 1874. De Betta-Fauna d'Italia. Rettili Anfibi 38.
- 1881. Doderlein-Rivista Fau. Sic. Vertebrati 41.
- 1891. Camerano-Monog. Ofidi Italiani 52.

#### ICONOGRAFIA

1834. Bonaparte—Iconog. Fau. Ital. II, pun. 38, T. 64, F. 1, 2, 3. 1891. Camerano—Monogr. Ofidi Ital. II, F. 16 & F. 27 seaglia ingrandita.

Il Rafinesque descrive un nuovo rettile siculo « Coluber viperinus Rafin. nero al di sopra ed al di sotto col dorso variato irregolarmente di fosco-fulvo, circa 160 squame addominali, e 50 pari caudali. Osserv. In siciliano vissena niura assai simile alla mia Vipera vissena, ma senza denti uncinati, senza macchie al di sotto, lunghezza tre piedi, questa specie è probabilmente la vipera di secco del Cetti T. 3, p. 45 ed Asuni T. 2, p. 79.

Non comprendo con questa concisa diagnosi, e confusione a quale specie si possa riferire la descrizione data dal Rafinesque.

Lo Schlegel riferisce che Contraine trovò questa specie in Catania. Il Doderlein riporta che trovasi in Sicilia il leggiadro Colubro leopardino Calopets licopardinus Fils, che vive altresì nella estrema parte meridionale dell'Italia ed aggiunge per sinonimo il Coluber viperinus Rafinesque. Il De Betta sotto il nome Calopettis leopardina Schr. la riporta di Sicilia; il Doderlein, 1881, ripete che il leggiadro Colubro leopardino, Caelopettis leopardinus Sch. trovasi in Sicilia ed anche nella estrema parte meridionale del Continente Italiano. Il Cemerano la riporta di Sicilia ed aggiunge che gli esemplari del Museo di Torino provengono da Catania, e furono raccolti dal Capitano Bazzetta in Catania, e descrive un giovine ed un maschio adulto di Catania.

3..... Lung. del capo 0.028 larg. 0.017 lung. coda m. 0.18 lung. tot. m. 1.07. Giovine  $\rightarrow 0.017 \rightarrow 0.009 \rightarrow 0.06 \rightarrow 0.042$ .

Trovando delle lievi differenze tra Bonaparte, De Betta e Camerano ho creduto meglio seguire questo ultimo non avendo veduto esemplari siculi.

Capo distinto dal tronco ovale, muso troncato anteriormente, scudo frontale dilatato anteriormente, preoculare una, postoculari due quasi eguali, piastre temporali due in prima linea, sopralabiali 8, collo assottigliato verso il capo, tronco rotondeggiante, parte ventrale piana, scaglie dorsali in 27 serie negli esemplari di Catania, scaglie lisce di forma quasi romboidale, scudetti addominali 232-244-248, scudetti sottocaudali paja 68-75-87-89.

Le parti superiori sono color cenerognolo chiaro o giallognolo, capo color bruno-nocciola, una macchia nera trasversale nella parte superiore della rostrale e nella parte anteriore delle internasali, una seconda nera più ampia, semilunare avanti della frontale e delle sopraoculari: due strisce nere partono dall'occipitale, e divergendo si prolungano ai lati del capo sino al di là dell'angolo posteriore della bocca: varie macchie verticali sulle sopralabiali con una più sviluppata sotto l'occhio: altra macchia Y rovesciato nero che parte dall'angolo posteriore dello occipitale, si continua sul collo coi margini esterni

neri di una grande macchia bruna o bruno-rossa, e più o meno nettamente anelliforme, che talvolta è ridotta a due strisce brune contornate di nero non confluenti fra loro da simulare la forma di ferro di cavallo.

La regione mediana del dorso dal capo alla coda presenta una serie di macchie brune o bruno-rosse contornate di nero di forma variabile ed irregolare, i fianchi del tronco presentano due serie di macchie nere più o meno grandi, che spesso unisconsi alle nere addominali, le parti inferiori sono intensamente macchiettate di nerastro, le quali van diminuendo nella gola, collo, e parte anteriore del tronco, come anche nella regione sottocaudale.

Variandò la disposizione delle macchie e della colorazione si sono stabilite due varietà costanti.

V. leopardina Bnp. con due serie di macchie grandi ellittiche color rossobruno orlate di un sottilissimo bordo flessuoso nero, che congiungendosi più o meno completamente fra loro da una serie all'altra costituiscono una sola macchia bislunga posta obliquamente. Credo che è la varietà più frequente in Sicilia.

V. quadrilineata Pall, che ha quattro fascie longitudinali brune o fulve più o meno completamente marginate di oscuro, e colle due interne talvolta assai rimarginate fra loro.

Per la Sicilia è stata trovata in Catania, nella regione pedemontana delle Madonie non la ho trovata, per l'Italia in Gallipoli terra d'Otranto, Lissa, contorni di Roma, presso Bologna, Toscana, versante Adriatico.

#### Callopeltis longissimus Laur.

C. brunneo-olivaceus, lineolis albis sparsis, subtus stramineus squamis nitidis, ellyptico sexangulis, capite subdistincto obtusissimo, scutello verticis antice multo latiore, cauda quadrantali.

Juvenis—fusco cinereoque nebulosus, subtus anterius flavus, fuscus tessellatus, posterius chalybaeus frontis crescente et gulae collare nigris.

Scuta abdom, 220-228. Scutel-subcaud. par. 74-86 Bnp.

#### SINONIMI

Coluber longissimus Bonn.

— flavescens Gml.

— Aesculapii Host.

Elaphis flavescens Licht.

Natrix longissima Laur.

Callopeltis flavescens Bonap.

— Aesculapii Schre.

Zamenis Aesculapii Wagl.

#### BIBLIOGRAFIA

- 1814. Rafinesque—Prodromo Erp. Sicula. Specchio delle Scienze II, N. X, pagina 105.
- 1833. Bonaparte-Iconog. Fauna Ital. II, punt. 21.
- 1872. Doderlein-Alcune generalità Fau. Sic. Vertebrati p. 25.

1881. Doderlein-Rivista Fau. Sic. Vertebrati p. 41.

1891. Camerano-Monogr. Ofidi Ital. p. 51.

#### ICONOGRAFIA

1833. Ronaparte-Iconog. Fau. Ital. Tav. 62, F. 4 capo del C flavescens.

1891. Camerano—Monog. Ofidi Ital. Tav. II, F. 4 giovine, F. 17 o<sup>3</sup> adulto, Fig. 27 scaglia ingrandita.

#### Nomi volgari

Colubro Saettone, Colubro d'Esculapio, De Betta—Anza Lomb.—Angiò, Angia, Bisson, Veneto—Coluru, Colura miedda Sard.—Angiò Sic.

Il Rafinesque fra i serpenti siculi riporta il Coluber Aesculapii Lin., Spartimatrimoniu, dal nome siciliano credo che non può riferirsi con certezza a questa specie. Il Bonaparte lo riporta di Sicilia abbondante. Il Doderlein così si esprime « cui tien dietro in frequenza il Saettone od Angiò Coelopeltis flavescens Bnp., Coluber Aesculapii Boie, Angiò Sic. che talvolta vi raggiunge una notevole dimensione » questo poi lo ripete nella pubblicazione del 1881. Il Camerano ne riporta una femmina di Modica, che offre queste dimensioni.

Lungh, del capo 0,027, largh, 0,014, lungh, della coda 0,20-totale 1,00.

Capo leggermente distinto dal tronco, allungato ellittico, muso molto ottuso, quasi troncato; scudetto rostrale grande con leggiera smarginatura nel bordo labiale, ove è convesso: gli scudetti nasali presentano nella sutura mediana l'apertura delle narici rotonda. Otto scudetti labiali superiori per lato, che divengono più chiari verso la commissura della bocca. Scudetto frontale grande, dilatato anteriormente con bordo lievemente convesso: scudetti sopraciliari piccoli non sporgenti, una squametta sopraciliare, due postoculari quasi eguali: soudo mediano della mascella inferiore triangolare, dieci scudetti per lato, il sesto più grande.

Tronco allungato più alto che largo, tondeggiante superiormente, piano nella superficie addominale, coi lati leggermente angolosi; squame dorsali lisce, lucide, ellittiche, disposte in 19 serie, qualche volta negli adulti sino a 22. Scudetti addominali lisci 234, ma variano sempre in ogni saggio da 220-226-230: scudetti sottocaudali paia 65 in altri esemplari sino a 72, la coda è breve acuta con le scaglie dorsali in sette serie.

Il colore superiormente ed ai lati è bruno-olivastro, variabile in ogni esemplare ora tende al rossastro, al nerastro, o interamente olivastro sempre più chiaro nei lati.

Estremità del capo giallastra col margine inferiore delle sopralabiali più chiaro ed anche una macchia nella regione post-temporale è più chiara. Dietro la nuca vi sono alcuni freghi nerastri tra le suture.

Dietro il collo cominciano a formarsi quattro linee di color fulvo-bruno, che scorrono ai lati del dorso, le mediane sino alla coda, le laterali sino all'origine della medesima, queste fascie sono sfumate nei bordi, appena visibili sul collo, spiccate sul tronco, poco visibili nella estremità del corpo.

Dal lembo inferiore e posteriore dell'occhio partono due strisce fosche che segnano la figura di un arco di quà e di là del capo, quella anteriore è più sottile, e scorre nella sutura tra il quarto e quinto scudetto labiali superiori, e scendono fino agli scudetti gulari, la posteriore per un tratto orizzontale verso i lati del capo, e si curva in basso passando per l'ultimo scudetto labiale superiore, e si dirige verso il mezzo della gola senza unirsi con quella del lato opposto.

Il di sotto di tutto il capo è color uniforme di paglia, anche nel collo, poi la base degli scudetti comincia a punteggiarsi di cenerino, che aumentando gradatamente sino all'estremo del corpo di intensità ed estensione, allora dalla metà dell'addome sino all'estremo della coda diviene di un cenerino-piombino o color di acciaio. Tutti gli scudetti addominali, eccetto quelli del collo, anale e preanale portano a ciascun lato una macchietta bianca, che nello insieme formano due linee longitudinali una per lato, e propriamente nell'angolo formato dallo addome dove gli scudetti si piegano per unirsi colla estrema fila delle squame dorsali.

Le squame della parte anteriore del corpo sono segnate nei margini esterni di bianco, o di giallognolo, alcune hanno il margine più chiaro, la maggior parte delle squame, che nelle due strisce laterali corrispondono hanno i margini laterali bianchi, che mancano nelle due dorsali, queste lincette bianche mancano nella parte posteriore del tronco.

Lunghezza totale m. 1, 28, di cui la coda 0, 25.

Il giovine ha il capo più distinto dal tronco, la tinta del corpo grigio-fosca nei lati tende al giallognolo: scudetti frontali neri nel margine posteriore, un punto nero nell'apice dello scudo verticale, sutura mediana degli eccipitali nera. Le due strisce che partono dall'occhio per ciascun lato del capo sono neromorato, quella del bordo inferiore dell'occhio non oltrepassa il bordo del labbro superiore, quella di dietro termina ai lati della gola allargandosi un poco. Dietro gli scudetti occipitali vi sono due macchie laterali separate nel mezzo del dorso, si prolungano indietro formando il principio delle macchie dorsali, ma spesso sono interrotte.

Le parti inferiori del capo e lati sono giallo-canarino, gli scudetti del collo color paglia sudicio, e poi di acciaio sino all'estremo della coda: nella parte antoriore vi sono ai lati dell'addome delle macchie quadrate nere, che tendono ad ordinarsi in due strisce longitudinali, che gradatamente svaniscono quanto più il fondo diviene cenerino: lungo i fianchi le squame del tronco sono tinte verso l'estremità di macchiette fosche e color di paglia da accennare irregolarmente tre linee longitudinali.

Nei giovani la disposizione dei colori, e l'intensità di tinte variano in ogni esemplare, e talora esse si conservano negli adulti. I cerchi neri che sono ai lati del capo marcati nei giovani, più chiari negli adulti, svaniscono nella vecchiaja.

Ho trovato degli esemplari che hanno il quinto anteriore del corpo cenerino chiaro, e le lineette lattee delle squame molto apparenti, non ne ho veduto nello stato di melanismo.

Questa specie presceglie per sua dimora i luoghi asciutti, i coltivati, i boschi, si appiatta sotto l'erba, insidia gli uccelli nel nido, si nutre di rane, piccoli quadrupedi, d'insetti e bruchi. È piuttosto solitario, diffidente, di naturale tranquillo, ma inquietato diviene audace si eleva sul tronco, sferza colla coda, e talora insiegue l'uomo.

Si trova in tutto il gruppo delle Nebrodi nel piano e regione nemorosa, ed in altre località della Sicilia, non comune in Piemonte, rarissimo in Lombardia, De Filippi abbondante in Valtellina, De Carlini nel Bresciano, Bettoni frequente nella valle del Po e Veneto, comune nelle campagne di Roma, Matarà—non raro in Sardegna, Gené e Carruccio. Il Bonaparte la riporta di Lombardia, Roma, Calabria e Sicilia, ed il Camerano di tutte le sopradette località.

#### Genere Coronella Laur.

Capo poco distinto dal tronco, pupilla rotonda, uno scudetto oculare anteriore, due posteriori, sette scadetti labiali per lato, tempie coperte di squame senza scudetti. Denti della mascella superiore disposti in serie continua, piccoli acuti, gli ultimi due poco più lunghi e più grandi, della mandibola più piccoli e decrescenti, quanto più si avvicinano al fondo; i denti palatini inclinati indietro.

Il tronco è cilindrico terete non molto lungo, coda breve, scaglie del dorso ellittico-romboidali, piane e liscie disposti in serie 19 a 21.

Per le specie italiane il Camerano ha dato la diagnosi dicotema.

- A. Scaglie dorsali contate in linea transverso-obliqua a metà del dorso in num. di 19.
  - a. Scaglie sopralabiali n. 7.
    - a. Rostrale poco sporgente, muso arrotondato C. austriaca Laur.
    - Rostrale molto sporgente, muso notevolmente sporgente sulla mandibola inferiore C. austriaca sub-sp. Fit-[zingeri Bnp.
- - a. Sopralabiali n. 8 . . . . . . . . . . . . . . Cor. girondica Daud.

(continua)

Enrico Ragusa - Direttore resp.

| ANNO XII.                                           | 8401.                          | MARZO 1893                                                         | N. 6                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| IL NA                                               | TUR                            | ALISTA SIC                                                         | ILIANO                 |
|                                                     | GIORNAI                        | LE DI SCIENZE NATURA                                               | Ll                     |
|                                                     |                                |                                                                    |                        |
|                                                     | SI PU                          | BBLICA OGNI PRIMO DI MESE                                          | !                      |
|                                                     | AB                             | BONAMENTO ANNUALE                                                  |                        |
| ITALIA PAESI COMPRESI . ALTRI PAESI . UN NUMERO SEI | PARATO, CON<br>SENZ            |                                                                    | L. 10                  |
|                                                     |                                | che riguarda l' Amministrazione<br>RAGUSA, in Palermo, Via Stabile |                        |
|                                                     | SO                             | OMMARIO DEL NUM. 6.                                                |                        |
|                                                     | tribuzione al<br>rritorío di O | lla Fauna Marchegiana. I Lepi<br>Isimo (cont.)                     | dotteri finora trovati |
| L. Facciolà —                                       | Sull' esistenze                | a di forme di passaggio da alc                                     | une specie di Lepto-   |
| cefalid                                             |                                | i corrispondenti (fine).<br>d Anfibi Nebrodensi (cont.)            |                        |

PALERMO

Stabilimento Tipografico Virzi

1893

# IL NATURALISTA SICILIANO

## CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

## I LEP!DOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

(Cont. ved. Num. prec..)

Gen. 39.—Setina, Schrk.

S. irrorella, Cl.—Estate: Selva Simonetti, M. Fiorentino e M. S. Pietro sui Licheni dei prati nelle selve.

Bruco sotto i sassi e nelle radici di molti Licheni.

Gen. 40. — Nola, Leach.

N. togatulalis, Hb.—Estate: Selva Simonetti e M. Fiorentino frequente sui cespugli di quercia.

Bruco sui Licheni e Muschi alla base delle Querce.

N. cucullatella, L. (Palliolalis, Hb.) — Estate: frequente nel terrritorio nelle siepi e nei giardini.

Bruco sul Pyrus comunis e Pyrus malus.

Gen. 41. — Gnophria, Stph.

G. quadra, L. (Deplana L). — Autunno e Primavera: Osimo e Prati di Rigo, appiedi ad un fabbricato sull'erba e sulle spallature dei fossi all'ombra sull'erba.

Bruco sui Licheni degli alberi e qualche volta sulle foglie degli alberi da frutta

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

#### Fam. XV. — Arctiidae

Gen. 42. — Emydia, Bdv.

E. striata, L. (Grammica, L.) Primavera ed Estate: Osimo, Monti di
S. Stefano, M. Ragalo e Casenuove sulle graminacee.
Bruco sul Taraxacum vulgare ed Artemisia campestris.

Gen. 43. — Deiopeia, Stph.

D. pulchella L. (pulchra Schiff.) — Primavera ed Estate, frequente nel territorio sul Miosotide.

Bruco sul Myosotis arvensis, M. palustris, Heliotropium europeum ed Echium vulgare.

Gen. 44. — Euchelia, Bdv.

**B.** Jacobea, L. — Estate: M. Ragalo in un giardino; un solo individuo sulla Cineraria.

Bruco sulla Cineraria marittima e Senecio jacobaea.

Gen. 45. — Nemeophila, Stph.

N. plantaginis, L. (Alpicola, Scop.)—Estate: M. Ragalo e Casenuove sulla Piantagine e Tarassaco.

Bruco sulla Lactuca sativa, Plantago lanceolata, e Leontodon taraxacum.

Gen. 46. — Callimorpha, Latr.

C. hera, L. (Plataginis, Scop.)—Primavera ed Estate: comunissima nel territorio sulle siepi di Rovo.

Bruco sul Rubus idaeus e R. fruticosus.

Gen. 47. — Arctia, Schr.

A. villica L.—Fine di Primavera e principio di Estate in tutto il territorio sulle siepi.

Bruco sull'Ortica dioica, O. hispida, Fragaria vesca ed Ulmus campestris.

#### Gen. 48. - Euprepia, H. S.

E. pudica, Esp. — Estate: M. Fiorentino, M. Ragalo, M. S. Pietro e M. dei Cipressi sui Cavoli e nelle siepi.

Bruco sulla Poa annua, P. pratensis, Briza media e B. maxima.

#### Gen. 49. - Spilosoma, Stph.

S. fuliginosa L.—Primavera ed Estate: Osimo, M. Ragalo; sulle mura e nelle abitazioni di sera attorno alla lucerna.

Bruco sulla Lactuca sativa, Oxalis acetosella, Brassica rapa, B. napus, Rubus idaeus e Rosa canina.

S. lubricipeda, Esp — Estate: Giardino Bellini, Giardinieri e Filippucci e sponde del fiume Musone sui Pioppi e i Garofani.

Bruco sulla Lactuca sativa, Brassica rapa. Cicorium intybus, Ortica dioica, Sambucus nigra e Portulaca oleracea.

S. menthastri, Esp. — Primavera ed Estate: M. S. Pietro, Selva Simonetti M. Ragalo e Monti di S. Stefano sulla Menta.

Bruco sulla Mentha sylvestris, Ortica dioica ed O. hispida.

S. mendica Cl.—Primavera: M. Ragalo e Osimo sulla Vitalba.

Bruco sulla Clematis vita'ba, Lonicera caprifolium, Rumex acetosa.

## Fam. XVI. — Hepialidae

Gen. 50. — Hepialus, F.

H. humuli, L.—Estate: un solo individuo nei dintorni di Osimo sul Luppolo.

Bruco sul Rumex acetosa ed Humulus lupulus (più di venti bruchi tre soli incrisalidarono e fecero la farfalla).

H. hecta, Estate: dintorni di Osimo e prati di Rigo sull'Erba.

Bruco sulla Primula officinalis e Calluna vulgaris.

Fam. XVII. - Cossidae

Gen. 51. — Cossus, Fab.

C. cossus, L. (ligniperda P.) — Estate: in tutto il territorio sugli Olmi, Salici, e Peri.

Bruco ibernante sul Populus nigra, Ulmus campestris, Py rus comunis, Salix caprea e S. viminalis.

C. cossus v. terebra, Hofm.—Estate: un solo esemplare (privo affatto di punti e di colorito più intenso) a M. Ragalo sul tronco di un Olmo.

Bruco polifago come il tipo.

Gen. 52. - Zeuzera, Latr.

Z. pyrina L. (aesculi L.)—Estate: frequente nel territorio sulle palizzate delle strade e sull'Ipocastano.

Bruco sul Pyrus malus, P. comunis ed Aescalus hippocastani.

Fam. XVIII. — Cochliopodae

Gen. 53. — Heterogenea, Hnoch.

H. asella, Schiff. S. V.—Estate: un solo individuo sopra il tronco di una Quercia.

Bruco sul Brucus spinosa, Populus nigra e Quercus robur.

Fam. XIX. — Psychidae

Gen. 54. — Psyche, Sch.

P. graslinella, Bdv. — Fine di Estate e principio di Autunno: Selva Simonetti ed a M. Cerno sulla Ginestra.

Bruco sull'Holcus lanatus, Poa nemoralis e Spartium scoparium.

P. albida, Esp.—Primavera: quattro soli esemplari nei Monti di S. Stefano pure come la precedente sulla Ginestra.

Bruco e saccule sull'Holcus lanatus e Genista juncea.

Fam. XX. — Liparidae

Gen. 55. — Orgyia, Ochs.

O. antiqua, L.—Estate ed Autunno: M. Ragalo e M. Torto sulle Querce.
Bruco sulla Quercus robur, Tilia europea, e Rosa thea.

O. trigotephros, Bd.—Primavera: M. Fiorentino una sola ♀ appiedi una siepe.

Bruco sulla Quercus robur, Q. ilex e Spartium junceum.

Gen. 56. — Dasychira, Steph.

D. pudibunda, L.—Estate ed Autunno frequente nel territorio sull'Olmo e la Quercia.

Bruco sull'Ulmus campestris, Tilia europea e Quercus ilex.

Gen. 57. — Leucoma, Steph.

L. salicis, L. — Estate ed Autunno: Prati di Rigo, M. Ragalo, e valle dell'Aspio sul Salice.

Bruco sul Salix viminalis, S. purpurea e Populus nigra.

Gen. 58. — Porthesia, Steph.

P. chrysorrhoea L. -Estate: Boschetti Butteri e Frampoli sugli alberi da frutto.

Bruco sul Pyrus malus, P. comunis e Cidonia vulgaris.

P. similis, Frey. (Auriflua S. V.)—Estate: frequente nel territorio sulle siepi.

Bruco sul Coryllus avellana, Quercus robur, Crataegus oxyacantha e Rosa canina.

Gen. 59. — Ocneria, H. S.

O. dispar, L.—Estate: Monti di S. Stefano, M. Ragalo e Casenuove; da quattro bozzoli trovati su di un Melo, nacquero tre Q ed un che morì prima di sviluppare le ali.

Bruco sul Pyrus comunis, P. malus, Prunus cerasus, P. domestica, P. armeniaca, Quercus robur, Tilia europea, Ulmus campestris e Salix viminalis.

Fam. XXI. - Bombycidae

Gen. 60. — Bombyx, Bdv.

B. rubi, L.—Primavera ed Estate: dintorni di Osimo e Fosso del Guazzatore due individui sulle siepi.

Bruco sul Rubus idaeus, Rosa canina, Amigdalus persica e Trifolium pratense.

- B. trifolii, S. V.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sui Trifogli.
  Bruco sul Trifolium pratense, Medicago sativa e M. falcata.
- B. mori, L.—Primavera, Estate ed Autunno: si alleva per filarne il prezioso bozzolo.
- B. Quercus, L.—Estate ed Autunno. In tutto il territorio sulle siepi ed i cespugli, raro il ♂ comune la ♀.

Bruco sull'Ulmus campestris, Quercus robur, Salix caprea e Betula alba.

ab. (et V.) Spartii, Hb.—Autunno, frequente nelle abitazioni,
 attratta la sera dal lume della lucerna.
 Bruco degli stessi costumi del tipo.

## Gen. 61.— Crateronyx, Dup.

C. Taraxaci. S. V.— Un solo individuo in Estate nei dintorni di Osimo sul Tarassaco.

Bruco frequente sulla Lactuca sativa e Leontodon Taraxacum.

Gen. 62. — Lasiocampa, Latr.

- L. potatoria, L. (Odonestis, Germ.) Fine di Estate: prati di Rigo: tre individui sul margine di un fosso sopra le foglie di Crescione. Bruco sul Bromus sterilis e Dactylis glomerata.
- L. pruni, L.—Estate: Selva Simonetti, M. S. Pietro e M. Ragalo sull'Olmo. Bruco sul *Pyrus malus, Ulmus campestris* e *Quercus ilex*.
- L. tremulifolia, L.—Primavera ed Estate: Valli dell'Aspio e del Musone sul Pioppo due individui ottenuti da due Bruchi uno  $\sigma$  ed una  $\varphi$ .

Bruco sulla Betula alba, Populus nigra e Quercus robur.

L. pini L. (Gastropaca, L.)—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui tronchi di Cipresso, nelle case e nelle cantine.

Bruco sul *Pinus pinea*, *P. marittima* e *Cupressus sempervirens*.

#### Fam. XXII. - Saturnidae

Gen. 63. -- Saturnia, Schrk.

L. pyri, L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio, nelle Siepi, sui muri, sulle frutta e sull'Olmo.

Bruco sul Pyrus comunis, P. malus ed Ulmus campestris.

L. Pavonia, L. (Carpini, S. V.) -- Primavera: in tutto il territorio nelle siepi di Pruno.

Bruco sul Prunus spinosa, Fragaria vesca e Rulus idaeus.

#### Fam. XXIII. — Notodontidae

Gen. 64. — **Harpyia**, O.

H. Erminea, Esp. (Dicranura, L.)—Primavera ed Estate: un solo individuo ottenuto fra i diversi bozzoli trovati ai prati di Rigo nei Salici.

Bruco sul Populus nigra e Salix caprea.

H. vinula, L. — Primavera ed Estate: comune nel territorio particolarmente lungo le sponde del Musone e del Fosso di Scaricalasino sui Pioppi.

Bruco sul Populus nigra, Salix caprea e S. viminalis.

Gen. 65. — **Uropus**, Bdv.

U. ulmi, S. V.—Estate: due individui entro una lampada della luce elettrica.

Bruco sull'Ulmus campestris,

Gen. 66. — Cnethocampa, Stph.

C. processionea, L. — Estate: M. Fiorentino, M. S. Pietro, Selva Simonetti, M. Torto e Monti di S. Stefano sulle Querce. Bruco sulla Quercus robur e Q. pedunculata.

#### Gen. 67. — Phalera, Hb.

Ph. bucephaloides, P.—Estate: un solo individuo a Settefenestre sull'argine del fiume Musone sopra un cespuglio di Quercia.

Bruco sulla Quercus robur, Q. ilex ed Arbutus unedo.

## Gen. 68. Pygaera, O.

P. anastomosis, L.—Estate: un solo individuo entro una lampada della luce elettrica.

Bruco sul Crataegus oxyachantha, Salix viminalis. S. purpurea e Popolus tremula.

## Fam. XXIV. — Cymatophoridae

Gen. 69. — Cymatophora, Tr.

C. octogesima, Hb. (Ocularis, Gn.) — Primavera ed Estate: Monti di S. Stefano e M. Ragalo sul Pioppo.

Bruco sul Populus nigra e P. tremula.

#### Gen. 70. — Asphalia, Hb.

A. diluta, S. V. — Estate: tre individui entro una lampada a luce elettrica con altri lepidotteri.

Bruco sulla Quercus robur. Q. ilex e Betula alba.

C. lactucae, Esp. — Estate: due individui entro una lampada della luce elettrica.

Bruco sulla Lactuca sativa.

### NOCTUAE

### Fam. XXV.... Bombicoides

Gen. 72. — Acronycta, Ochs.

A. aceris, L.—Primavera ed Estate: M. di S. Stefano, M. Ragalo e Casenuove: sui tronchi di Olmo e di Acero campestre.

Bruco sulla Castanea resca, Acer campestre, Ulmus campestris, Tilia europea, Quercus robur, Populus nigra e Salix caprea.

A. psi. L.—Primavera ed Estate: Valli dell'Aspio e del Musone, tre soli individui sopra un Ciliegio.

Bruco sull'Ulmus campestris e Prunus cerasus.

A. rumicis, L.—Estate: in tutto il territorio nei prati, frequente sui muri delle case; sui pagliai e qualche volta sui tronchi di Salice.

Bruco polifago: sulla Fragaria vesca, Rumex acetosa, Polygonum persycaria e P. avicularia.

Gen. 73. - Bryophila, Tr.

B. glandifera, S. V. (muralis Forst.)—Dintorni di Osimo: due individui sulle mura di Fonte Magna.

Bruco sui Licheni dei muri.

A — Noctuidae Bdv.

Gen. 74. — Agrotis, Ochs.

A. segetum, Tr. — Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sulle Fragole e sul Lampone.

Bruco spesso su!la Zea. mays, Fragaria vesca e Brassica rapa.

A. comes, Hb.—Primavera ed Estate: comune in tutto il territorio sulle muraglie e sui tronchi di albero ombreggiati.

Bruco sulla  ${\it Zea\ mays}$ , che danneggia assai nella pannocchia.

Il Naturalista Siviliano Anno XII

A. pronuba L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio, nei prati freschi, nei giardini e negli orti.

Bruco sul Phaseolus vulgaris, Brassica rapa, B. napus, B. oleracea & B. eruca.

A. . ab. innuba, Tr. Estate: un solo individuo al fosso di S. Valentino sopra una pianta di Fagiuolo.

Bruco forse delle stesse abitudini del tipo.

A. interjecta, Hb.—Estate: Un solo individuo sul tronco di una Quercia nella Selva Simonetti.

Bruco sulla Lactuca sativa e Brassica eruca.

A. orbona, Hufn. (subsequa, S. V.) -- Estate: Selva Simonetti e Casenuove sulle querce.

Bruco sui teneri germogli di Quercus robur e Q. ilex.

- A. linogrisca, Schiff. Estate e principio di Autunno: M. S. Pietro, M. Fiorentino e M. dei Cipressi frequente nelle siepi di Rovo. Bruco sul Rubus idaeus.
- A. castanea, Esp. Estate: un solo individuo a M. Ragalo appiedi una siepe.

Bruco e crisalide dentro la Spata dell'Arum italicum.

**v.** crassa, Hb. — Estate: un solo individuo sotto lo stipite di una finestra in città (ottenuto dalla Crisalide).

Bruco sul Triticum sativum.

A. glareola, Esp.—Autunno: un solo individuo intorpidito sopra un tronco di Salice ai prati di Rigo.

Bruco forse sul Salix caprea e S. viminalis.

A. polygona, Fab. — Estate: M. S. Pietro e M. Fiorentino tre individui sulla Primula.

Bruco sulla *Primula vulgaris* (da un solo individuo che allevai con questa pianta ottenni la crisalide e quindi una farfalla ma molto imperfetta nelle ali, giacchè si svilupparono solamente quelle dal lato sinistro).

A. jantina, S. V.—Estate e principio di Autunno: giardino Bellini e Sinibaldi alle Casenuove sopra le primule.

Bruco sulla Primula vulgaris, Arum maculatum e Matricaria camomilla.

A. exclamationis, L. — Primavera ed Estate in tutto il territorio negli orti e sui tronchi di albero.

Bruco fra le radici di Cicorium indivia, C. intybus v. satirum e Lactuca sativa.

A. birivia, Hb.—Estate: un solo individuo a S. Stefano sulla cicoria selvatica.

Bruco ignoto.

A. cos, Hb.— Estate: M. Fiorentino un solo individuo ottenuto da una crisalide attaccata alla Vitalba.

Bruco forse sulla Clematis vitalba.

A. fimbria, S. V. — Estate: comune sulla sera in tutto il territorio sul Pruno e qualche volta sui pagliaj.

Bruco sulla Primula vulgaris e Solanum licopersicum.

A. C. nigrum, L.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio di sera sui camini, nei luoghi aridi e sui cespugli.

Bruco sulla Spinacia inermis.

A. vestigalis, Hb. — Estate: un solo individuo a M. Fiorentino preso al lume della Lanterna.

Bruco ignoto.

A. kermesina, L.— Estate: M. S. Stefano e M. Ragalo, sul Convolvulo delle siepi, due individui in copula.

Bruco sul Convolculus saepium e C. arvensis.

A. plecta, L.—Estate: M. Ragalo, e Prati di Rigo sull'Erba.

Bruco sulla Festuca rigida e F. ovina.

A. saucia, Hb.—Estate ed Autunno: Prati di Rigo e Casenuove sui prati. un solo individuo sopra una scabiosa.

Bruco ignoto.

#### Gen. 75. — Meuronia Hb.

N. popularis, F. — Estate: prati di Rigo e Campocavallo sull'erba dei prati.

Bruco sul Lolium perennne.

#### Gen. 76. — Mamestra, Tr.

M. brassicae, L.—Estate ed Autunno in tutto il territorio nei campi e negli orti.

Bruco sul Paparer Rhoeos. Úrtica divica, Brassica rapa, B. napus.

M. oleracea, L. — Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio sull'erba.

Bruco sulla Dalia variabilis e sul Rubus idaeus.

(continua)

# Sull'esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Leptocefalidi agli adulti corrispondenti

## ·NOTA

DEL

#### Dott. LUIGI FACCIOLÀ

(Cont. e fine v. N. pr)

#### 4. Nettastoma melanurum Raf.

Il sig. Gill (1) ha manifestato l'idea che l'Hyoprorus messanensis Köll. sia una larva destinata a trasformarsi nel Nettastoma melanurum Raf. La giustezza di questa veduta viene ora confermata da un caso analogo, cioè dalla scoperta di un individuo in uno stato di transizione dall'Hyoprorus a un Nettastoma che è precisamente la specie descritta da Rafinesque col nome di N. melanurum, ma diversa da quella che con lo stesso nome venne illustrata posteriormente da altri ittiologi. La specie cui alludo percorre quattro stadii nel suo sviluppo.

Primo stadio larvale. — È rappresentato dal Leptocephalus longirostris Kaup. Questo ha il corpo foliaceo, assai largo dietro il capo, indi va mano mano stringendosi e termina a punta acuta. Innanzi al margine anteriore degli occhi vi è una piccola apertura allungata che è la narice posteriore. Non è evidente l'esistenza di una narice anteriore. Il muso è piuttosto lungo, puntuto. Le mascelle sono eguali e portano una serie di denti acuti. Vomere inerme. Pettorali larghe e rotondate, costituite da un'appendice carnosa che si attacca al corpo e da innumerevoli ed esilissimi raggi semplici che vengono fuori da tutto il suo margine libero. Questa struttura è comune ad altri pesci in istato larvale. I raggi dorsali ed anali sono sostenuti da una piega trasparente del corpo in numero straordinariamente grande e sottilissimi come quelli delle pettorali. I primi cominciano a una certa distanza dal capo. La codale

<sup>(1)</sup> Loc. cit.

è molto piccola, affilata. Il canale intestinale scorre lungo il profilo senza piegarsi. Dietro il rigonfiamento pilorico porta un cieco digitiforme impercettibile ad occhio nudo. In corrispondenza del suo terzo medio si osserva una macchia lattea form ta dal fegato che è una lamella assottigliata in mezzo alla quale si trova la vescica natatoria semplice ed allungata. Il differenziamento della corda dorsale meno avanzato che in altri Leptocefali è un altro indizio dello stato di grande immaturità dell'animale non ostante le sue dimensioni. Essa è divisa in segmenti sui quali non si scorge traccia di processi neurali ed emali. Nella sua ultima porzione i segmenti divengono meno evidenti e poi scompariscono del tutto, sicchè il loro numero non può essere stabilito con precisione. Gli esemplari che ho visto sono lunghi da 72 a 87 mm.

Secondo stadio larvale.— In un secondo stadio di sviluppo il L. longirostris si trasforma nell'Hyoprorus. La forma del corpo è la stessa. L'altezza è mo'to variabile secondo il grado di restringimento raggiunto dal corpo. In taluni è maggiore, in altri è minore che nello stadio precedente. Gl' individui più stretti sono più adulti dei più larghi. Il capo è più sviluppato, il muso più lungo, più ottuso. Le narici anteriori sono presso l'estremità del muso, provviste di un'appendice. Le posteriori semplici si trovano sul margine antero-superiore degli occhi. La mascella superiore più lunga dell'inferiore, entrambe con minutissimi denti. Il vomere ha qualche asperità. Le pettorali negli esemplari più larghi, epperò meno avanzati di età, sono presenti, ma più piccole che nel L. longirostris; nei più stretti o mancano del tutto o sono ridotte a un vestigio. La dorsale nasce verso il termine del primo quinto della lunghezza totale ed è sostenuta da una piega membranosa del corpo come nel L. longirostris. L'anale ha la stessa disposizione. La codale è piccola, affilata. L'intestino è disposto presso a poco come in questo e porta un lungo cieco. Il fegato e la vescica natatoria formano una macchia opaca nella stessa regione che occupano nel L. longirostris. I segmenti vertebrali al principio e verso la fine della corda sono provvisti di processi neurali, i quali nel resto o mancano interamente o sono appena accennati. Il numero dei detti segmenti non può essere stabilito con esattezza stantechè l'estremità posteriore della corda non è ancora perfettamente segmentata.

Oltre alla somiglianza nella forma del corpo, nella posizione delle narici e dei visceri addominali, nella struttura della corda dorsale, ecc. vi è un carattere comune alle due forme descritte che stabilisce d'una maniera certa la loro identità specifica e consiste nella presenza di una

macchia nera interna, posta immediatamente sopra il midollo spinale nel terzo posteriore della lunghezza del corpo. Essa occupa precisamante lo stesso punto poichè nel *L. longirostris* come nell'*Hyoprorus* si contano 89 perci muscolari sotto la corda tra la detta macchia e la fessura branchiale. La stessa macchia è un ammasso di pigmento e si vede per trasparenza attraverso la spessezza dei tessuti anche negli esemplari conservati in alcool.

Le modificazioni più importanti che subisce l'animale in questo secondo stadio hanno luogo nella forma del capo, nel sistema dentario e nelle pinne pettorali. Per gran parte dello stesso stadio il corpo continua a crescere in lunghezza e larghezza, in ultimo si restringe senza accorciarsi. Gli esemplari che ho studiati sono lunghi da 115 a 130 mm.

Terzo stadio o semilarvale.—In questo l'animale ha il corpo già molto stretto, subrotondo in avanti, posteriormente assottigliato come in un giovine Nettastoma, ma conserva l'aspetto di un Leptocephalus. Il capo somiglia a quello dell'Hyoprorus ma è più stretto. Non si vedono narici nè presso l'estremità del muso nè presso gli occhi e se esistono devono essere molto piccole. Nondimeno la membrana pituitaria è sviluppata e forma un risalto longitudinale bianco da ciascun lato come nell'Hyoprorus. La mascella inferiore è più corta della superiore, l'una e l'altra provviste di piccoli denti che pure si osservano lungo il vomere. Il taglio della bocca è orizzontale come nell' Hyoprorus. Nessuna traccia di pinne pettorali. La dorsale nasce un poco dietro la fessura branchiale. La codale è esigua, affilata. Esiste la vescica natatoria. Sotto il ventre dalla gola all'ano vi sono cinque tratti neri. Nella spessezza del corpo si vedono per trasparenza sette macchie anco nere. L'unico esemplare che ho visto è lungo 118 mm., onde si rileva che l'Hyoprorus passando al terzo stadio non sopporta accorciamento o di poco. Confrontando questo esemplare coi più stretti di Hyoprorus si riscontra molta somiglianza. L'ultima delle sette macchie notate corrisponde al punto nero avvertito nell'Hyoprorus sopra il midollo spinale.

Quarto stadio o definitivo. — Il corpo conserva la forma presa nello stadio precedente. Non si vedono narici, non però tra gli occhi e l'estremità del muso esiste da ciascun lato la membrana pituitaria che forma un tratto longitudinale bianco. La mascella superiore è più lunga all'inferiore. Entrambe e il vomere portano una fascia di denti. Il taglio della bocca è orizzontale. Pettorali assenti. L'origine della dorsale è un poco dietro la fessura branchiale come nello stadio precedente. La codale è filiforme. Sui lati del dorso scorrono due fascie di punti foschi.

La dorsale e l'anale sul finire divengono noriccie insieme alla codale. Negli esemplari, giovani dalla gola all'ano esiste una serie di punti neri di varia grossezza, che sono un residuo dei tratti dello stesso colore rimarcati nella forma del terzo stadio. Lungo i lati del corpo si osserva ancora per trasparenza la serie di macchie nere interne del terzo stadio dell'animale. La vescica natatoria è singolarissima. In avanti forma una dilatazione ad ampolla dopo la quale si restringe in un filo tubuloso che oltrepassa l'addome e termina a breve distanza dall'estremità posteriore del corpo. Vi sono 246 vertebre. Esemplari lunghi da 110 a 233 mm.

Questa appunto è la specie che vide il Rafinesque e non l'altra conosciuta con lo stesso nome e finora creduta unica nel suo genere. Infatti egli dice che l'ala dorsale nasce dietro l'apertura branchiale e tale è rappresentata nella figura. Ad essa deve sicuramente riferirsi l'animale del terzo stadio in cui la dorsale si orgina allo stesso punto.

Se ora confrontiamo il *L. longirostris* col *Nettastoma* completamente sviluppato troviamo una diversità così grande che sarebbe impossibile riconoscervi la stessa specie senza le forme intermedie. Il primo per qualche riguardo è più perfetto avendo narici e pinne pettorali che mancano nell'altro. Il corpo raggiunge la massima altezza nell' *Hyoprorus* e si trova fortemente ristretto nel terzo stadio in modo che da foliaceo diviene elmintiforme. La forma del muso si altera dal primo al secondo stadio nel quale è definitiva.

Annotazione. — La specie conosciuta in ittiologia sotto la denominazione impropria di Nettastoma melanurum è contraddistinta dall'antica specie congenere precipuamente per i seguenti caratteri. Vi sono due narici anteriore tubulose presso l'estremità del muso, e due posteriori semplici innanzi al margine anteriore degli occhi. La dorsale comincia sulla verticale innalzata dall'apertura delle branchie. La vescica natatoria manca del rigonfiamento notato nella specie compagna ed è molto più corta non oltrepassando il cavo addominale che per ½ della sua lunghezza. Esistono 162 vertebre. Il colore del corpo è più fosco. Per distinguerla dall'altra le dò nome di Nettastoma mendax.

Senza dubbio essa deve andar soggetta alle stesse metamorfosi di cui innanzi è cenno, quindi bisogna ammettere due forme di *L. longirostris* come di *Hyoprorus* che non è facile distinguere rispettivamente fra esse. A ciò basterebbe la diversità del numero delle vertebre, ma di questo carattere non possiamo avvalerci attesochè l'ultima porzione della corda non offre ancora una segmentazione evidente. Del resto per questo stu-

dio bisognano più esemplari delle due forme ed io non ho potuto sacrificarne più d'uno di ciascuna. In quanto alle narici trovo che le posteriori semplici in un esemplare di *Hyoprorus* sono molto più strette che in un altro della stessa grandezza. Di più nel terzo stadio della specie precedente di *Nettastoma* le narici, come abbiamo osservato, o non esistono o sono piccolissime. È da ritenersi adunque che la presenza delle narici sia comune alle due specie di *Nettastoma* nella prima gioventù, ma in una di esse in progresso di tempo si restringono sempre più per obliterarsi completamente mentre nell'altra persistono.



#### F. MINÀ-PALUMBO

# Rettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. v. N. 5)

#### Coronella austriaca Laur.

### Sub-sp. Fitzingerii Bonap.

C. cinereo-rufescens, dorsi maculis alternis, distinctis nigris, fascia oculari et macula occipitali fuscis: subtus subunicolor, squamis lucidis nitidissimis, ellypticis, capite oblongo, apice rotundato plano; scutello verticali antice multo latiore, cauda quadrantali.

Scut. abdom. 159-188. Scutel. subcaud. 42-59 par. Adullus macula occipitali evanida, abdomine fuscescente. Junior macula occipitali cordata nigra abdomine rubescente Bnp.

Ho conservato la frase diagnostica del Bonaparte, essendo stata dal Camerano accettata la specie come il tipo della sottospecie italiana.

#### SINONIMI

Zacholus italicus Fitz.

— Fitzingerii Bonap.

Coluber pustulatus Raf.

Coronella austriaca v. a. Schre.

Coluber austriacus Metax. Coronella austriaca De Betta

- laevis De Filip.
- laevis seu austriaca Dum.

Bib.

#### BIBLIOGRAFIA

- 1814. Rafinesque-Prodromo di Erp. Sicula. Specchio delle Scienze N. X, p. 104.
- 1836. Bonaparte-Iconog. Fauna Ital. v. II, punt. 90-90\*
- 1840. Bonaparte-Icon. Fauna Ital. v. II.
- 1854. Dumeril e Bibron-Erpet. gener. VII, p. 610.
- 1872. Doderlein-Alcune generalità Fauna Sic. Vertebrati p. 25.
- 1874. De Betta-Fauna Ital. Rettili Anf. p. 37.
- 1881. Doderlein-Rivista Fau. Sic. Vertebrati p. 41.
- 1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. p. 59.

#### ICONOGRAFIA

- 1836. Bonaparte—Iconog. Fau. Ital. II, punt. 90, 90\* Tav. 67, Fig. 2, 3 porta il nome di Coluber austriacus.
- 1840. Iconog. citata vol. II, Tav. 75, f. 2. Zacholus Fitzingerit.
- 1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. Tav. II, F. 10 Coronella austriaca subsp. Fitzingeri sezione del tronco, Fig. 19 scaglia del dorso ingrandita. Fig. 23, 24, 25 ⊋ di Pesio, Fig. 26 giovine di Savona.

Il Rafinesque descrive un nuovo serpente col nome di « Coluber pustulatus Raf. Nero al di sopra, bianco al di sotto, parte superiore del capo, del collo e parte anteriore del dorso e fianchi macchiato di giallo, circa 240 squame addominali, 80 pari di caudali. In siciliano Impastura, o Afferra vucchi, perchè si suppone che poppa le vacche, è alquanto simile al Coluber uccellator Raf. ed al Coluber atrovirens di Lacep. e Shaw, ma questa specie differisce da ambidue, perchè ha il dorso senza macchie ed i fianchi tutti ricoperti di macchie gialle irregolari, lunghezza tre piedi e mezzo».

Per i caratteri dati di colorazione, numero di scudetti addominali e dei sottocaudali, e lunghezza totale, ai quali si aggiunge il nome vernacolo, opino che la specie non si può riferire alla *Fitzingerii*, o con molto dubbio.

Il Bonaparte aveva osservato curatteri sugli esemplari siciliani molto differenti dai tipi del Nord e della parte centrale dell'Europa.

Il Doderlein riportando la specie di Sicilia così si esprime « ed il serpentello liscio Zacholus austriacus Wagl. contrasegnato dagli Isolani col singolar nome di Sparti-matrimoniu » aggiunge in nota Coluber pustulatus Raf., che poi lo ripete nel 1881.

- Il Dumeril e Bibron fan menzione di questa specie di Sicilia.
- Il Camerano riporta con dubbio il sinonimo di Rafinesque, e dice che si trova in Sicilia.
- Il Bonaparte chiama questa specie Zacolo Siciliano, e dopo avervi portato attento esame crede di farne una varietà del Zacholus austriacus, che distingue col nome di Z. Fitzingerii perchè il Fitzinger lo aveva chiamato Zacholus Italicus, ed egli sul proposito così si esprime: Quanto allo Z. Italicus, Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

senza voler decidere se abbia o no la Sicilia una distinta specie, diremo soltanto che i caratteri sui quali il Fitzinger fondò la sua sono unicamente sessuali • ma le osservazioni del Dott. Camerano stabiliscono che deve formare una sotto specie.

Capo oblungo piramidale, leggermente convesso al di sopra, rotondato ed assai smussato all' apice del muso, si distingue dal collo quando allargasi ai lati a volontà dell'animale, quando la bocca è aperta il capo non si distingue dal collo. Occhi piccoli situati in un solco che scorre sino alle narici. L'apertura della bocca si estende al di là degli occhi: la mascella superiore sporge assai più dell'inferiore, la piastra rostrale è molto sviluppata, scudetti marginali sette per parte, uno preoculare, due post-oculari, due temporali in prima linea, il sesto scudo del labbro superiore è il più alto di tutti, sebbene nel margine labiale è più stretto del precedente. Nel labbro inferiore lo scudetto mediano è triangolare, i due laterali sono più lunghi che larghi, ed unisconsi nel mezzo da comprendere il mediano, il secondo è piecolo, il quinto è il più grande, poi van minorando al punto che il nono è piccolissimo e corrisponde sotto del settimo sopralabiale. Gli scudetti sopraciliari sono reniformi, lo scudetto del vertice è di figura pentagona allungata in un triangolo coll'apice posto allo indietro.

Il collo è poco distinto, il tronco cilindrico uniforme, assottigliandosi un poco alle due estremtà, la coda è ben distinta dal tronco alla sua origine, conica, inferiormente piana verso la base. Le squame di tutto il corpo sono romboidale ellittiche, ordinariamente in fila piccolissime quelle del collo, più grandette ed equilatere quelle dei fianchi. L'addome è piano, gli scudetti addominali 173, i sotto-caudali 55 paja, estremo della coda molto acuto, tutto il corpo è liscio, ma l'addome è alquanto lucido come imbrunito.

Corpo superiormente cinericcio-scuro più o meno tendente al rosso-mattone che imbrunisce lungo il dorso, diviene più chiaro nei fianchi, e gialliccio nella ultima fila delle squame dorsali che confinano cogli scudetti addominali.

Per tutta la parte superiore del tronco scorrono quattro serie di macchie di color marrone-scuro marginate di nero, le due serie mediane sono più grandi delle altre, e minorano in grandezza quanto più progrediscono verso la coda, sul principio si vanno alternando una serie coll'altra, poi divengono irregolari ora a lineette ora a semplici freghi riunendosi insieme, finchè all'estremo della coda svaniscono del tutto.

Una grande macchia nera si vede sul capo bipartita sulla nuca, le suture dei parietali col verticale si vedono nere. Una simile striscia dalle narici attraversa l'occhio e termina vicino il collo poco più indietro dell'angolo della bocca: da questo punto siegue una serie di macchie laterali, la prima è allungata, poi rotonde, finchè svaniscono al di là della metà del corpo. Gli occhi bruni con iride gialla, più chiara la porzione non compresa nella striscia

che parte dalle narici e va all'angolo del capo. Gli scudetti sopralabiali sono bianchi carnicini marginati esternamente di nero con punti foschi.

Il di sotto del capo e gola sono più fittamente punteggiati di nero: l'addome è di un bel violetto-scuro, le piastre sono poi variegate di bruno, di fosco, di giallastro cosparsi di punti nerastri e biancastri, ciascuno scudetto nella estremità ha una macchietta gialla, che confina colla ultima serie delle squame dorsali, e nel bordo inferiore vi è una macchia nerastra, sicchè i due bordi dell'addome sembrano dentati per tutta l'estensione. Gli scudetti sottocaudali sono contornati di giallo-pallido con punti neri e cenerini:

A. Ho trovato varietà di colorazione nei vari esemplari, ne ho trovato di un cenerino giallastro sempre più scuro sul dorso, meno nei fianchi e con le striscie longitudinali più scure o tendenti al fulvo, tutte le suture dello scudo verticale nere, gli scudetti labi di giallastri con suture nere: le prime macchie dietro quella occipitale e delle striscie dietro l'occhio sono ocellate e terminano ad un quinto del corpo, le macchie laterali, ed a metà del tronco le dorsali presentano brevi freghi neri o nerastri, e delle squamette coi due bordi laterali neri con linea nel mezzo molto chiara: i fianchi giallastri poco punteggiati di scuro. Gli scudetti addominali hanno delle macchioline nerastre.

Lungh. 0, 48 di cui la coda 0, 12, scaglie dorsali serie 19, scudetti addominali 178, sottocaudali 59.

B. Un esemplare col capo molto più stretto ai lati non distinto dal collo, macchia occipitale come nel tipo, colla differenza, che invece di cominciare nel collo, le due serie di macchie dorsali trovansi due strisce parallele del colore medesimo, quella a destra vi può occupare tre macchie, quella a sinistra due, indi le macchie sono alterne. Dagli estremi della macchia occipitale parte da ciaccun lato una striscia che scorre lungo il collo nella direzione delle serie delle macchie laterali, quella a destra può occupare quattro macchie, a sinistra tre, indi siegono le macchie normali, il collo quindi è segnato da quattro strisce longitudinali. I fianchi sono color grigio cangiante in violetto molto punteggiati di nero: addome molto più scuro, il bordo libero di ciascuno scudetto è più chiaro, e l'addome sembra anellato, il sottocoda è giallastro, ed è alternativamente macchiato come si alternano gli scudetti.

Lungh. 0, 44, di cui la coda 0, 00, squame dorsali serie 19.

Ne ho trovato colla gola, e collo poco o niente punteggiati.

Nei vecchi la macchia occipitale è più chiara, qualche volta manca; nei giovani il dorso è più lucido, il colore tende al rossastro o al grigio, gola biancastra, addome e sottocoda color mattone più o meno scuro, alcune volte rosse con punti bianchi e neri, le macchie della nuca grandi e spiccate.

Vive nei luoghi pietrosi, nei prati, nei boschi, nel piano e nel monte, non la ho veduto nella regione scoperta, nelle ore calde si alza sul dorso, con cielo umido e nuvoloso striscia lentamente da prendersi colla mano, minacciata si

difende con energia, e manda un odore speciale erbaceo, si nutrisce di insetti di grilli, e locuste.

Si trova nelle Madonie, Palermo, costa meridionale dell'Isola, a Noto, frequente in tutta Italia, valle del Po, Liguria, non è stata trovata in Sardegna.

#### Coronella cucullata Geoff.

1879. Giglioli — Beitrage sur Kenntniss der Wirbelthiere Italien- Archiv. für Naturg. p. 97.

1891. Camerano-Monog. Ofidi Ital. p. 69.

Non è stata ancora trovata in Sicilia, ma siccome dal Giglioli vien riferito che fu presa nell' Isola di Lampedusa, prossima alla nostra isola, la ricordo per farne ricerche.

## Coronella girondica Daudin.

1872. Doderlein-Alcune generalità Fau. Sic. Vertebrali p. 26.

1874. De Betta-Fauna d'Italia. Rettili ed Anf. p. 37.

1881. Doderlein-Rivista Fau. Sic. Vert. p. 41.

1891. Camerano - Monog. Ofidi Italiani p. 64, Tav. II, F. 2 scaglia dorsale ingrandita, F. 20, 21 3 di Modica, F. 22 parti ventrali.

Non la ho trovato nelle Madonie, il Doderlein la riporta di Sicilia • del quale il corrispondente Coluber Riccioli Mataxà, che pur vi esiste non è forse che una semplice varietà adulta alludendo alla Coronella austriaca. Il De Betta riferisce non rara in Sicilia. Il Doderlein la riporta nuovamente, • e l'affine serpentello del Riccioli, C. Riccioli Metaxa, C. girondinus Daud. da parecchi autori ritenuto finora quale semplice varietà della specie precedente Coronella austriaca •.

Il Camerano ha esaminato un maschio preso in Modica, che aveva la lunghezza massima del capo 0,018, larghezza 0,012, lunghezza con coda incompleta 0,62, scudetti ventrali 199.

Questa specie è affine alla *C. austriaca*, ma ne differisce pei scudetti sopralabiali che sono 8 ed in quella 7, le serie delle squame dorsali 21, in quella 19, lo scudetto rostrale è tanto alto che lungo nella girondica, o nell'austriaca assai più alto che largo.

(continua)

Enrico Ragusa — Direttore resp.

| ANNO XII.                  | APRILE-                                                                       | MAGGIO 1893                                                     | N. 7-8                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| IL NA                      | TURAL                                                                         | ISTA SICII.                                                     | JANO                               |
|                            | GIORNALE DI S                                                                 | SCIENZE NATURALI                                                |                                    |
|                            | SI PUBBLICA C                                                                 | GNI PRIMO DI MESE                                               |                                    |
|                            | ABBONAMI                                                                      | ENTO ANNUALE                                                    |                                    |
| ALTRI PAESI UN NUMERO SEPA | NELŁ'UNIONE POSTALE<br>RATO, CON TAVOLE<br>SENZA TAVOLE<br>AMBNTI COMINCERANI |                                                                 | L. 10 » » 12 » » 14 » » 1 25 » 1 » |
|                            | g. ENRICO RAGUSA,                                                             | rda l'Amministrazione e Re<br>in Palermo, Via Stabile N. 89<br> |                                    |
| Tal Talenta (70)           | uum dua duian di Si                                                           | all ta                                                          |                                    |
| _                          | ora tre Apion di Si<br>a specie Tritoma si                                    |                                                                 |                                    |
|                            | -                                                                             | ografico dei Curculionidi d                                     | i Sicilia (fine).                  |
|                            |                                                                               | degli Imenotteri europei.                                       |                                    |
|                            | – Intorno ad alcuni<br>li Palermo (con une                                    | Elminti del Museo Zoologico                                     | della R. Uni-                      |
|                            |                                                                               | m Francisci Maurolici ad P                                      | etrum Gill <b>i</b> um             |
| de piscil                  | ous siculis (cont.)                                                           |                                                                 |                                    |
| -                          |                                                                               | n Marchegiana. I Lepidotteri                                    | finora trovati                     |
|                            | itorio di Osimo (con<br>metamorfosi del Con                                   | nger vulgaris e del Conger                                      | mistax (cont.)                     |
|                            |                                                                               |                                                                 |                                    |
|                            |                                                                               | 1.003                                                           |                                    |
|                            | $\mathbf{P}\mathbf{A}$                                                        | LERMO                                                           |                                    |
| ,                          | Stabilimento                                                                  | Tipografico Virzì                                               |                                    |
| ,                          | £.,.                                                                          |                                                                 |                                    |

## JUN 8 1898

ANNO XII.

APRILE-MAGGIO 1893

N. 7-8.

# IL NATURALISTA SICILIANO

# Sopra tre Apion di Sicilia

<del>-----</del>

#### A Mr. ENRICO RAGUSA

Directeur du Naturalista Siciliano.

# Monsieur et cher Collégue!

Dans le N. 4 de l'année XII de votre Journal Mr Desbrochers des Loges donne son opinion au sujet des Apions viridicoeruleum et Ragusae décrits et figurés par moi dans le Tydschrift voor Entomologie 1879, et copiés dans le Naturalista Siciliano 1882 ainsi que de la description et la figure d'une troisième espèce de Sicile l'A. murinum donné dans ce dernier journal.

D'après l'examen de Mr Desbrochers l'A. viridicoeruleum serait un A. detritum et l'exemplaire ne semble pas répondre exactement à la description et à la figure que j'ai donné dans le journal Néerlandais.

Entr'autre M<sup>r</sup> Desbrochers n'en voit pas la couleur bleu et n'y retrouve pas non plus les petites soies blanchâtres en series sur les elytres.—De même pour mes deux autres *Apions*, dont les exemplaires envoyés par vous à M<sup>r</sup> Desbrochers semblent donner lieu à des observations qui parviendraient à faire douter de l'existence de ces espèces.

Apres avoir reçu de vous ces trois *Apions* pour voir si je suis d'accord avec les recherches de M<sup>r</sup> Desbrochers, je vous donne ici le resultat de mon examen.

En premier lieu je n'ai pas le moindre doute sur la détermination de M<sup>r</sup> Desbrochers, mais j'ai raison de croire que du moins pour l'A. viriridicoeruleum il y a eu confusion d'exemplaire. — Je suis convencu que ce n'est pas le vrai type que M<sup>r</sup> Desbrochers a eu sous le yeux; la couleur bleu y devrait être aussi distincte comme dans la figure. Donc le vrai type est à rechercher ou bien s'est perdu de quelque manière.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

Aussi pour l'A. Ragusae il me reste à douter si c'est bien le vrai type car l'exemplaire est trop brisè pour en être sûr (1).

Pour l'A. murinum je veux bien accepter l'opinion que ce n'est q'un simple A. seniculus Kirby.

Donc je vous engage cher collègue de bien chercher dans votre collection si vous ne retrouveriez le vrai A. viridicoeruleum (2) pour ne pas parler du murinum.

La couleur bleu et les poils blanchâtres sont très caracteristique pour le premièr.

Je regrette que je ne posséde pas moi même les types de ces trois espèces; l'auteur en devrait en avoir au moins un exemplaire pour renouveller à l'occasion ses recherches.

Maintenant la certitude sur l'identité est perdue et personne ne peut avoir une opinion de l'existence de mes Apions.

Agréez cher collégue l'assurance de ma haute considération.

La Haye, 22 Mars 1893.

Doct. Ed. Everts.



# Sulla specie Tritoma sicula Baudi.

#### Correzioni

Nella puntata 6-7-8 dell'anno 1892 pag. 121 del Naturalista Siciliano ho descritto come nuova specie la *Tritoma sicula*: il suo aspetto e la struttura dei suoi tarsi mi trassero in errore nell'attribuire questa specie al Genere *Tritoma*, mentre essa è invece l'*Eustrophus dermestoides* Fabr. come a ragione dalla semplice descrizione ne presume l'identità

<sup>(1)</sup> Rimandai al Dott. Everts l'esemplare che gli servì per la descrizione, il quale naturalmente per le lunghe peregrinazioni era ridotto in cattivo stato.

<sup>(2)</sup> Gli esemplari erano due, uno mi fu restituito dal sig. Desbrochers come *virens* Q (deforme) e l'altro come *detritum*.

Mi sembra assai difficile che sia successo confusione d'esemplari nella mia raccolta che è molto ben ordinata; ciò non di meno rivedrò tutti i miei Apion, appena ne avrò il tempo, e ritornerò sull'argomento.

E. RAGUSA.

il sig. Reitter nel fascicolo VIII 1892 pag. 239 delle Wiener Ent. Zeitung.

L'ultimo Catalogus Coleopterorum Europæ, Caucasi et Armeniæ rossicæ in fine del Genere Cleonus nota il C. labronicus Lopez coll'indicazione Sic. 1889 p. 250 dalla quale parrebbe che detta specie fosse descritta nel Naturalista Siciliano: esso lo fu invece negli Atti della Società toscana di Scienze naturali in Pisa vol. VI 1889 pag. 217. Questo presunto nuovo Cleonus è identico al Lixus myagri Ol. del che mi convinsi dall'esame di un tipo del Cleonus labronicus proveniente dai dintorni di Livorno, inviatomi dal sig. Vitale di Messina e dopo aver accuratamente confrontato detto tipo colla descrizione dell'autore. Il Lixus myagri non raro in Italia è più particolarmente ovvio in Toscana.

Correggasi pertanto: Tritoma sicula Baudi = Eustrophus dermestoides Fabr.

Cleonus labronicus Lopez = Lixus myagri Oliv.

Torino, aprile 1893.

FLAMINIO BAUDI.



### CATALOGO SINONIMICO E TOPOGRAFICO

DEI

## CURCULIONIDI di Sicilia

per VITALE FRANCESCO Agronomo

di Messina

(Cont. e fine ved. Num. 4)

\*

tubiferum Gyll.—S.-M.—Rag.-Vit.-Bau. v. sicanum Wen.—S.-M.—Rag.-Vit.

tamaricis Gyll.

Gautardi Tour.—S.—De B.-De M.d)-Hey.

S pumilio Eppels (1).

\*

carduorum Kirby - S.-M. - Rag.-Vit. cyaneum De Gèer. aibbirostre Gyll. sorbi Marsh. v. galactites Wenck.-M.-Vit. v. meridianum Wenck.-M.-Vit. dentirostre Gerst. (2)-S.- Bau. v. basicorne Illig. (3)—S.-M. -Vit. -Ban. alliariae Herbs. scalptum Rey.—S.-M.—Rag.-Vit. semillimum Desbr. \* penetrans Ger.-S.-Rag. detritum Rey, -S.-P.-Ma.-M. - Rag. -Fa.a)-De St.-Vit.-Bau. viridicoeruleum Everts (4)-S.-Rag.-Hey. \* v. Ragusae Everts. (5)—S.—Rag.-

Hev. stolidum Germ. - S.-P.-M. - Rott.-Vit.-Bau. confluens Gyll .- M.-Vit. confluens Kirby. - S.-M. - Wen.-Rag.-Vit.-Bau. stolidum Gyll. Roelofsi Everts. \* insolitum Desbr.-S.-Rag. \* candidum Wenck.—S.—Bau. vicinum Kirby .- M'-Vit. loti Gyll. incrassatum Germ. flavimanum Gyll.-M.-Vit. picicorne Steph. millum Bach. (6) dispar Germ. (7)-S.-Rag.-Bau. Beuthini Hoff.

#### Exapion Bedel.

bivittatum Gerst.—S.—Bau. funiculare Rey.

fuscirostre F.—S.-P.-M.—Rag.-De St.-Vit.

Brisouti Bedel.

<sup>(1)</sup> Il nuovo Catalogo, porta erroneamente il Popoullieri Q come sinonimo del tamaricis.

<sup>(2)</sup> Il nuovo Catalogo, anco erroneamente, ne fa del dentirostre una specie distinta.

<sup>(3)</sup> Il basicorne è una varietà del carduorum molto vicina al galactites, e non una specie distinta come è segnato nel nuovo Catalogo.

<sup>(4)</sup> Vedi le osservazioni del Desbrochers fatte nel N. 4 di questo giornale.

<sup>(5)</sup> Vedi anco le osservazioni su citate.

<sup>(6)</sup> Il nuovo Catalogo porta il millum Bach., come sinonimo del cineraccum Wenck.

<sup>(7)</sup> Il dispar Germ. specie distintissima, è portata nel nuovo Catalogo come sinonimo dell'Horkeri Kir.

melanopum Marsh. albovittatum Herb. venustum Herb. genistae Kirby.—S.—Bau. genistae Bedel (1).

\*

argentatum Gerst.—S.—Wenck.
squamigerum Duv. (2) — S.-M.—
Vit.-Bau.
semivittatum Gyll.—S.-M.—Rag.—
Vit.-Bau.
Germari Wal.
albopilosum Luc.
centromaculatum Betta
pallipes Kirby.—M.—Vit.
geniculatum Germ.
pallidipes Bedel.
flavofemoratum Herbs.—S.-M.—
Rag.-Vit.-Bau.

femorale F.
v. croceifemoratum Gyll. (3)—S.M.—Wenck.-Vit.-Bau.
urticarium Herbs.
vernale F.—S.-M.—Rag.-Vit.Bau.
fasciatum Ol.
lythri Panz.
scalptor Herbs.
concinnum Mars.
pallydactylum Gyll.
rufescens Gyll.
pallidulum Gyll.

\*

aeneum F. — S. comune — Fa.a)Rag.-De-St.-Cio.-Vit.-Bau.
radiolus Marsh. — S.-M. — Rag.-Vit.Bau.
aterrimum Marsh.
compressum Ill.
obscurum Germ.
albescens Woll.
saeculare Goz.
astragali Payh. — S.-P.-M. — Fa.a)
De St.-Rag.-Vit.-Bau.
ergenense Bech.
elegantulum Germ. — M. — Vit.
pinae Ros.

incisum Bohm.

coracinum Gyll.
laticolle Perris
neglectum Gyll.
striatum Marsh.—S.-M.—Vit.-Bau.
atratulum Germ.
pisi Kirb.
pubescens Kirby—S.-M.—Rag.-Vit.
-Bau.
civicum Germ.
salicis Gyll.
curtulum Desbr.—M.—Vit.
Curtisi Curt.—S.—Bau.
seriatosetosulum Wenck.—M.—Vit.

<sup>(1)</sup> Il genistae Bedel, nel nuovo Catalogo è portato come sinonimo del bivittatum Gerst.

<sup>(2)</sup> Lo squamigerum Duv.. non è sinonimo dell'argentatum Gerst., come è detto nel nuovo Catalogo.

<sup>(3)</sup> Questa varietà del flavofemoratum Herbs. è riportata nel nuovo Catalogo come specie distinta.

seniculum Kirby.-S.-M.—Vit.
tenue Gyll.
pusillum Steph.
setosum Wenck.
plebejum Germ.
palpebratum Gyll. (1)
murinum Everts (2)—S.—Rag.—
Hey.
elongatum Germ.—M.—Vit.
incanum Bohm.

millum Gyll.

fulvirostre Gyll.—S.—Rag.

♀ atritarse Gyll.

rufirostre F.—S.-Naso—Rag.-Vit.
Bau.

malvarum Kirb.

trifolii Marsh.

v. De Stefanii Vitale—M.—Vit.

vicae Payh.—S.-M.—Rag.-Vit,-Bau.

dentipes Gerst. — S.-M. — Wenck.-

Rag.-Vit.-Bau. d'armiferum Wenck.

v. Q tubicen Wenck.(3)—S.-M.—Wen.-Vit.-Hey.

difforme Ahr.—S.-M.—Vit.-Wenck.

Q tibiale Desbr.

dissimile Germ.-M.-Vit.

laevicolle Kirby.—S.-P.-M.—Fa.a)

Rag.-Vit.-Bau.

ononicola Bach.—S.-M,—Rag.-Vit.-

Bau.

ononidis Gyll.

Bohemanni Thoms.

varipes Germ.-M.-Vit.

flavipes v. Gyll.

Bohemanni Boh.

apricans Herbs. - M. - Vit.-Bau.

fagi Kirby.

flavifemoratum Kirby.

flavipes Müll.

\* angusticolle Gyll.—S.—De B.-Hey.

longimanum Rey.

assimile Kirby.—S.-M.—Rag.-Vit.
-Bau.

trifolii Lin.—S.-M.—Ro.-Vit.-Bau.

aestivum Germ.

flavipes F.

Leachi Steph.

flavifemorotum Kirby.

\* m. Linderi Wenck. (4)

v. ruficrus Germ. (5) — S.-M. —

Vit.-Bau.

nigritarse Kirby - S.-M. - Rag.-Vit.

Waterhausei Bohm.

teuue Kirby.

<sup>(1)</sup> Il palpebratum dal nuovo Catalogo è portato come specie distinta.

<sup>(2)</sup> Vedi le osservazioni del Desbrochers fatte nel N. 4 di questo giornale.

<sup>(3)</sup> Il nuovo Catalogo porta il tubicen come varietà dell'apricans, mentre vi è molto distante.

<sup>(4)</sup> Il nuovo Catalogo seguendo Wencker ne fa una specie distinta, mentre è una mostruosità, cioè un individuo molto impicciolito del *trifolii*, con la testa convessa, liscia e brillante.

<sup>(5)</sup> Il Wencker avea preso il ruficrus Germ. come varietà del trifolii, ma infine nelle aggiunte, lo distaccò come specie distinta, da mettersi dopo il trifolii; però, il nuovo catatogo, errò quando mise il ruficrus Germ. come varietà del trifolii dandogli per autori Germ. e Wenck. in quantoche; il ruficrus Germ. è benissimo una varietà del trifolii, ma quello descritto dal Wencker poi a pag. 265 è una varietà dell'apricans; basta leggere la diagnosi.

punctigerum Payh .- M.-Vit. sulcifrons Kirb. Paykulli Gozis m. & Stierlini Desb. (1). virens Herbs .- S.-M. - Rag.-Vit.-Bau. aenocephalum Gyll. of marchicum Kirby. melancholicum Wench.-S.-Ficuzza-Bau. hadrops Thoms. ononis Kirb .- M.-Vit. glaucinum Gyll. mecops Bohm. of perplexum Gyllo cinerascens Germ. furvum Sahlb. unicolor Kirby minimum Herbs.-M.-Vit. velox Kirby foraminosum Gyll. pisi F. - S.-P.-T. I.-M. - Rag.-De St.-Cio.-Vit.-Bau. gravidum O1. punctifrons Kirby. eratum Steph. pasticum Germ.

pullum Gyll. aestimatum Faust. v. cyaneipenne Gyll.-S.-Bau. aethiops Herbs. - S .- Naso-M . - Rag. -Vit. coeruleum Herbs. marchicum Gyll. subsulcatum Mars. subcoeruleum Steph. stenocephalum Perris gracilicolle Gyll.-S.-De B.-Rag.-Bau. leptocephalum Aubé meliloti Kirby-S.-Bau. angustatum Gyll. loti Kirby augustatum Kirb.-S.-M.-Rag. -Vit.-Bau. d' languidum Gyll. modestum Germ. glabratum Germ. vorax Herbs.-S. comune-De B.-Fa.a)-De St.-Rag.-Vit.-Bau. of fuscicorne Marsh. pallicorne Gyll.

miniatum Germ.—S.—Rag.
frumentarium Herbs.
frumentarium Lin.—S.-P.-M.—Ro.
-Rag.-Vit.-Bau.

haematodes Kirby
purpureum Latr.
rubens Steph.—S.-M.—Rag.-Vit.

Q villosulum Marsh.

malvae F.—S.-M.—Ro.-Vit.-Bau.
flavescens Villa.
minutum Four.

\*

\*

<sup>(1)</sup> Lo stesso autore, corresse l'errore del nuovo Catalogo, riconoscendo nello Stierlini una mostruosità di un o di punctigerum Payk.

violaceum Kirby. — S. comune —
Fa.a)-De St.-Rag.-Cio.-Vit.Bau.
cyaneum Ol.
hydrolapathi Kirby—S.-P.-M.—De
St.-Rag.-Vit.
coeruleipenne Steph.

curvirostre Germ.

humile Germ.—S.-M. comune—
Rag.-Vit.-Bau.
brevirostre Gyll.

plebejum Steph.

aquilinum Bohm.
sedi Gyll.

#### Sub-Tribù RHYNCHITINA Weise.

#### Gen. AULETES Schoenherr.

tubicen Bohm.—S.—Desb.b)-De B.
meridionalis Duv.
rhynchitoides Dej.

Sub-gen. Auletobius Desbr.

politus Serv.—S.-P.-M.—Des.b)-De B.-De St.-Vit. ilicis Gené ater Dahl. maculipennis Dnv.—S.—Desb.b)-De B.-Fa.a)

#### Gen. RHYNCHITES Schoenherr.

betulae Lin.—S.—Ro. alni Müll. pupulneus Gmel. femoratus Latr. fagi Scop.

populi Scop.

excoriatus Degéer.

niger Degéer

## Sub-gen. LASIORHYNCHITES Jekel.

pubescens F.—S.—Ro.
carinifrons Gyll.
♂ eavifrons Gyll.
♀ cyanicolor Gyll.
praeustus Bohm.—S.-P.-T.I.-M.—
Des.b -Fa.a)-De St.-Cio.-Vit.
lividus Dej.
v. luridus Bohm.—S.-T.I.-M.—

Des.b)-Cio.-Vit.
caligatus Halid?
sericeus Herbs. — S.-P. — Fa.a)-De
St.
ophthalmicus Steph.
azureus Dej.
splendidulus Kies.

#### (Coenorrhinus Seidl.)

purpureus L. - T. I. - Cio.
 aequatus Lin.
 bicolor Ros.
 ruber Four.
ruber Fair (1)-S.-P.-Ma.-Des.b)-De B.-Fa.a)-De Stef.
 interstitialis Desbr.

### (Involvulus Schrank.)

coeruleus Degéer. conicus III.—M.—Vit. alliariae Payk.

## Sub-gen. RHYNCHITES s. st.

giganteus Kryn.—S.-P.-Ma.-T. I.—

De B.-Fa.a)-De St.-Cio.

rectirostris Gyll.

pyri Mots.

auratus Scop.—S.-P.-T. I.—Fa.a)
De St.-Cio.

bacchus Steph.

rubens Dej.

aurifer Ol.

Bacchus Lin.—S.-P-Ma.-M.—Ro.
Fa.a)-De St.-Vit.

laetus Germ.

auratus Scop.

auratus Scop.

#### Gen. RHINOMACER Geoffroy.

betulae Ol.
betuleti F.—S.-T. I.-M. comune—Des.b).-Vit.-Bau.
viridulus Woet.
populi L.—S.—Ro.
fulgidus Four.

#### Gen. CYPHUS Thunberg.

nitens Scop.

curculionoides Lin.-M.-Vit.

coccineus Payk.

<sup>(1)</sup> Non ci pare esatta l'osservazione del Desbrochers, nel 1° Anno del Frélon p. 32, e p. 44 che fa il *ruber* Fair. sinonimo del *cribripennis* Desbr. Per noi sono due specie distintissime e con caratteri tanto differenti da non poterli confondere in verun modo.

Il Naturalista Siciliano Anno XII

- v. pulvinicollis Jek.—S.—De M.b)-Hey.
- v. atricornis Muls.-S.-P.-M.-De St.-Vit.

Gen. ATTELABUS Libneo

coryli L.-S.-Ro.

# Addenda

Durante la pubblicazione del presente catalogo, la fauna sicula si è arricchita di altre specie, sia nuove per la scienza, sia nuove per la geografia. Ci affretteremo a notarle qui appresso all'oggetto di far più completo che sia possibile il nostro lavoretto.

Gen. LIXUS Fabricius

furcatus Ol.—M.—Vit.

Gen. LARINUS Germar

villosiventris Desbr. n. sp.—Sic.—Desb. f).

Gen. BANGASTERNUS Gozis

provincialis Fair.—M.—Vit.

Gen. CEUTORRYNCHIDIUS Duval

rufus Duf.
frontalis Duv.-M.-Vit.

Gen. CEUTORRHYNCHUS s. str.

marginatus Payh.-M.-Vit.

# Specie dubbie

Non abbiamo potuto dar posto alle seguenti specie, giacchè non avendole osservato de visu non abbiamo saputo trovarne le corrispondenti.

Brachycerus obesus Fabr. - Romano - Power

• verrucosus? - Ro. - Pow.

Lixus griseus Dej. - Ro.

- » elegans Latr. Ro.
- gramineus Ol. Ro.

Arhinus novemlinearis Schoen. - Ro.

Antharinus Zamiae? - Ro.

Brachyrhinus splendidulus Latr.-Ro.

hisphidulus eiusd.—Ro.

#### ERRATA-CORRIGE

```
An.XI Pag. 219 lin. 6 entomologica . . . — entomologica
               ▶ 19 cuprirostri . . . . — cuprirostris
          224 • 9 S.-M.-Ca. . . . - S.-M.-Ca.—De B.-Vit.-Bau.
               ▶ 10 Stierl—De B.-Vit.-Ba. — Stierl.
               ▶ 24 Bohm.—S.-Lac. ecc.. — Bohm.—S.—Lac. ecc.
          227 " : 0 undatus F. . . . . - undatus F.-S.-Ro.
          229 20-21 verecndus Rossi . . - verecundus Rossi
                    chloroloma Fahrs. . -
                                             chroroloma Fahrs.
          278 • 1-2 jacae F. . . . . - jacae F.
                    foveicollis Gyll. . . —
                                             foveicollis Gyll.
           24 * 11 Voll.—Sic. De Bert. . — Voll.—Sic.—De Bert.
An. XII .
                                             balteatus Chev.
           25 20-21 balteatus Chev. . . —
                    incomptus Bohm. . —
                                             incomptus Bohm.
           50 • 12 Vit.-Fa.a)-Ro. . . — Vit.-Fa.a)-Bau.
```

- voet

# Sul Catalogo descrittivo degli Imenotteri europei

Il sig. Ed. André di Gray facendo eco alla proposta da me fatta di un catalogo descrittivo degli Imenotteri d' Europa (1) mi faceva alcune saggissime obiezioni intorno al modo pratico di redigere questo catalogo, nel contempo però incoraggiavami a persistere nella mia idea nella speranza che io avrei potuto vincere quelle difficoltà che nella realizzazione di un simile lavoro devono incontrarsi. Se i signori imenotterologi si volessero dar la pena di leggere quanto io ho scritto sul proposito nel Bollettino del Naturalista di Siena essi potrebbero di leggieri convincersi che queste difficoltà, tenuto presente lo stato attuale della Scienza imenotterologica, non sono poi insuperabili. Io non ripeto qui quelle ragioni che sul soggetto ebbi a scrivere nel Bollettino di Siena, mi auguro invece che altri imenotterologi vogliano farmi altre osservazioni e così man mano andare discutendo la proposta e cercare di appianare tutti gli ostacoli che all'attuazione pratica della mia idea potessero essere di ostacolo.

Intanto, per dare un esempio pratico del modo come desidererei che venisse redatto simile catalogo, pubblico la tavola della Fam. Larridæ, redatta dall' Ill. André. Da questa tavola ognuno può convincersi della brevità e semplicità del catalogo da me proposto, solamente io, oltre al quadro dei generi, alla frase diagnostica delle specie con la sinonimia più importante aggiungerei poche parole di descrizione della famiglia, in tal modo oltre che al provetto imenotterologo sarebbe il lavoro di un' utilità grandissima pel principiante il quale così verrebbe ad avere una guida pregevolissima cominciando i suoi studii.

Il bel catalogo del Kirchner, l'altro pregevolissimo in corso di stampa di Dalla Torre, l'opera magistrale degli Imenotteri d'Europa e d'Algeria dell'André ed altre importanti pubblicazioni non farebbero un duplicato col lavoro da me proposto, stantechè i primi due sono dei cataloghi sistematici solamente, l'opera dell'André e di altri costituiscono dei lavori descrittivi di gran pregio ed amplissimi, il catalogo da me proposto invece sarebbe assai modesto, ma presenterebbe il vantaggio di potere essere portato a compimento in brevissimo tempo.

T. DE STEFANI.

<sup>(1)</sup> Rivista italiana di Scienze Naturali e Bollettino del Naturalista, 15 genn. pag. 5, 15 febb. pag. 21 e 15 aprile pag. 48, 1893—Siena.

# Fam. Larridæ

# Tabula generum

| 1.  | Oculi intus   | non em     | argina  | ti     |        | •      | •       |        |     | •        | •                                      |       | 3   |
|-----|---------------|------------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|-----|----------|----------------------------------------|-------|-----|
|     | Oculi intus   | emargin    | nati    | •      | •      | •      |         | •      | •   | •        | •                                      |       | 2   |
| 2.  | Alæ anticæ    | cellula    | cubital | li uni | ca, r  | aro c  | ellulis | dua    | bus |          |                                        |       |     |
|     | distinctis    |            | •       | •      | •      | •      | •       | •      | •   | Trypo    | xylon                                  | La    | tr. |
| -   | · Alæ anticæ  | cellulis   | cubite  | alibus | trib   | us     | •       | •      | •   | Pison    | Spin                                   |       |     |
| 3.  | Alæ anticæ    | cellula    | cubital | li uni | ca     |        | •       |        |     | Nitela   | Latr                                   | ·•    |     |
| _   | Alæ anticæ    | cellulis   | cubita  | libus  | dual   | ous    | •       |        |     | •        |                                        | •     | 4   |
| _   | Alæ anticæ    | cellulis   | cubita  | libus  | trib   | 18     |         |        |     | •        | •                                      | •     | 6   |
| 4.  | Cellula radi  | ialis non  | appen   | dicula | ata; c | ellul  | a cub   | italis | se- |          |                                        |       |     |
|     | cunda pe      |            | •       | •      | •      | •      | •       | •      | •   | Miscop   | ohus .                                 | Jur.  |     |
|     | Cellula radi  |            |         | lata ; | cell   | lula   | cubite  | alis   | se- |          |                                        |       | _   |
| _   | cunda ha      | -          |         | •      | •      | •      | •       | •      | •   | •        | •                                      | •     | 5   |
| 5.  | Cellula cul   | oitalis se | ecunda  | amb    | os n   | ervos  | recu    | rren   |     | C        |                                        |       | :   |
|     | recipit       |            | •       | •      | •      | •      | •       | •      | . • | Gastro   | sericu                                 | is ob | ш.  |
|     | Cellula cubi  | _          |         | -      |        | •      | ecuna   |        | cı- | Dineti   | ر.T11 ور                               | r     |     |
| 6   | Pedes inern   |            |         |        |        |        | -       | -      | •   | Diner    | •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••    |     |
| ٠.  | cta; ocelli   | ,          |         |        |        | ,      |         |        |     | •        |                                        |       | 7   |
|     | Pedes distin  | _          |         |        |        |        |         | riori  | di- |          |                                        |       |     |
|     | stincta       |            |         | •      |        |        |         | •      | •   | •        | •                                      |       | 8   |
| 7.  | Cellula cubi  | italis pri | ma rec  | ipit p | rim    | ım, s  | ecund   | a rec  | i-  |          |                                        |       |     |
|     | pit secund    | dum ner    | vum re  | ecurre | nten   | ı      | •       |        | •   | Sylaon   | Picc                                   |       |     |
| _   | Cellula cubi  | talis sec  | cunda   | ambo   | s ne   | rvos   | recu    | rrent  | es  |          |                                        |       |     |
|     | recipit       |            | •       | •      | •      | •      | •       | •      | •   | Solierel | la Sp                                  | in.   |     |
| 8.  | Ocelli poster | riores ro  | tundati | , con  | vexi   | et d   | istinc  | ti     |     | Astata   | Latr.                                  |       |     |
| _   | Ocelli poster | riores ele | ongati  | depre  | ssi et | sæp    | e ind   | istino | cti | •        | •                                      | •     | 9   |
| 9.  | Cellula cubi  | talis ter  | tia sup | ra lat | iore   | quan   | n infr  | a; se  | g-  |          |                                        |       |     |
|     | menta abo     | dominalia  | a contr | acta   | •      | •      | •       | •      | •   | Palaru   | s La                                   | tr.   |     |
| _   | Cellula cubi  | talis ter  | tia sup | ra an  | gust   | iore ( | quam    | infr   | а.  | •        | •                                      | •     | 10  |
| 10. | Facies juxta  |            |         | ternuı | n oc   | uloru  | ın ca   | rina   | e-  |          |                                        |       |     |
|     | levata dis    | -          |         | •      | •      | •      | •       | •      | •   | •        | •                                      | •     | 11  |
| _   | Facies hand   | inyta n    | narcine | em oc  | nlorr  | m c    | arinat  | я.     |     | _        |                                        |       | 13  |

|     | Mandibulæ<br>Mandibulæ | _         | •        |          |         | •         | •   | •      | •      | •     | 12  |
|-----|------------------------|-----------|----------|----------|---------|-----------|-----|--------|--------|-------|-----|
|     | ginatæ                 | •         | •        |          |         |           | •   | Liris  | Fab.   |       |     |
| 12. | Tibiæ antica           | æ extus s | spinosæ. | Aærea p  | ygidia  | lis ♀ gla | bra | Larra  | Fab.   |       |     |
| _   | Tibiæ antie            |           |          |          |         | -         |     |        |        |       |     |
|     | dita                   |           | • .      | •        | •       |           | •   | Notogo | onia ( | Costa |     |
| 13. | Area pygid             | lialis 🗗  | densi    | et brevi | ter pul | oescens   |     | Tachyt | es Pa  | nz    |     |
| _   | Area pygid             | lialis ♂♀ | glabra   |          | •       |           |     |        | •      |       | 14  |
| 14. | Abdomen for marginate  | _         |          |          |         |           |     | Prosos | igastr | a Co  | sta |
| _   | Abdomen h<br>distincte |           | •        |          | •       |           |     | Tachy  | sphex  | Kol   | ıl. |
|     |                        |           |          |          | -       |           |     |        |        |       |     |

#### Gen. Trypoxylon Latr.

(Préc car. gén. ins 1796).

#### A Corpus nigrum.

a Pedes concolores.

figulus L. Syst. nat. 1758.
 Clypeus margine in medio truncato, mutico. Long. 6-12 mill.
 Europa tota.

 attenuatum Smith. List of the specim of Brit. Anim. in the coll. of the Brit. museum 1851.

Clypeus margine anteriore in medio emarginato, subidentato.

—Long. 6-10—Europa præcipue borealis.

scutatum Chevr. Hym. nouv. ou rarer du bassin du Léman 1867
 scutigerum Tasch. zeitschr. f. d. ges. Naturwiss. 1881 3.
 Frons impressione scutiforme, distinctissime marginata. - Long. 9-12-mill. - Helvetia.

b Pedes testacei seu argenteo-pubescentes

4. clavicerum Lep. et Serv. Encycl. meth. 1825.

Tibiæ anteriores in parte antica, tarsi anteriores et genua testacea—Long. 5-10 mill.—Europa.

5. albipes Smith.—Cat. Hym Brit. Mus. 1856.

Facies, metathorax apice et lateribus, pedesque dense argenteopubescentia—Long. 8 mill.—Albania.

B Abdomen pro parte testaceum.

ammophiloides Costa. Ann. mus. zool. univ. Napoli 1571.
 Nigrum abdominis basis pedesque toti fulvo-testacea—Long. 5 mill.—Sardinia.

Ed. André.

#### Fr. Sav. Monticelli

## Intorno ad alcuni ELMINTI

DELLA COLLEZIONE DEL MUSEO ZOOLOGICO

della R. Università di Palermo

.. 40- .. .

Questo scritto serve a dar notizia di alcuni Elminti della collezione del Museo Zoologico della R. Università di Palermo, che, grazie alla cortesia del Prof. Doderlein, Direttore del Museo, ho potuto studiare. Io mi occupo ora solamente dei Cestodi e Trematodi, fra i quali ho trovato delle specie interessanti e non comuni, ed anche una forma del tutto nuova, nonche specificamente, ma anche genericamente distinta dalle finora note. Non è questo un elenco completo, quindi in esso non figurano tutte le specie di Trematodi e Cestodi della collezione, ma solo quelle che ho creduto meritevoli di essere ricordate.

Ringrazio il Prof. Riggio della valevole cooperazione sua nella revisione di tutta la collezione elmintologica e dei preziosi dati fornitimi sugli ospiti dei parassiti, di cui avevo bisogno per la esatta determinazione delle specie.

Palermo, 22 decembre 1892.

# Trematoda.

# 1. Epibdella sciaenae Van Beneden.

Un bellissimo e tipico esemplare raccolto sulla pelle della Sciaena umbra.—Finora in Italia il solo che abbia segnalata questa specie è stato il Sonsino che l'ha anch'esso ritrovata sul medesimo ospite (1). Questa specie vive pure, come asserisce lo stesso Sonsino, sulla pelle della Umbrina cirrhosa, sulla quale il Prof. Richiardi, a Pisa, l'avrebbe trovata frequente. Per cortesia del Prof. Sonsino ho potuto esaminare un esemplare di questa specie di ciascuno dei due ospiti Sciaena umbra ed Umbrina cirrhosa; e questo esame mi ha fatto eliminare il dubbio sortomi che vi fossero differenze specifiche fra le Epibdella dei due differenti ospiti, come, d'ordinario, suole verificarsi per gli ectoparassiti, che differiscono specificamente secondo l'ospite del quale sono parassiti (es. Pseudocotyle, Temnocephala) come io ho cercato di dimostrare (2).

## 2. Tristomum coccineum Cavier.

Dalle branchie dello Xiphias gladius.—Malard fra i parassiti dell'Orthagoriscus mola (branchie) segna anche questa specie (3), come l'indica pure il Sonsino (4), senza dire, se trovata sulla pelle, o sulle branchie. Ma io non ve l'ho mai raccolta, nè so che altri ve l'abbia, almeno nel Mediterraneo. Il Trist. papillosum, che vive pure sulle branchie dello Xiphias gladius e del Tetrapturus belo-

<sup>(1)</sup> Parassiti animali del Mugil cephalus e di altri pesci della collezione del Museo di Pisa, in: Proc. Verb. Soc. Tosc. Sc. Nat. Ad. 10 maggio 1891.

<sup>(2)</sup> Di alcuni organi di tatto nei Tristomidi: Contributo allo studio dei Trematodi monogenetici, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Anno V, pag. 128-129 (note ed osservazioni).

<sup>(3)</sup> Catalogue des poissons des côtes de la Manche dans les environs de Saint Vaast, in: Bull. Soc. Philom. Paris (8) Tome II, 1889-90, pag. 100.

<sup>(4)</sup> Notizie di trematodi e nematodi della collezione del Museo di Pisa, in: Proc. Verb. Soc. Tosc. Pisa, Ad. 16 nov. 1890 (dice esistere nella bottiglietta N. 639 un *Trist. coccineum* proveniente dall' *Orth. mola* raccolto (ubi?) alla Stazione zoologica di Napoli.

ne (1), è stato da qualche autore indicato come vivente pure sulle branchie dell'Orthagoriscus mola, e, fra questi, dal Malard; ma io non ve l'ho trovato finora, quantunque numerosi esemplari di Orthagoriscus avessi esaminato.

# 3. Tristomum molae Blanchard.

Raccolto sulle branchie dell' Orthagoriscus mola (così il cartellino).—Io qui in Napoli l'ho rinvenuto sempre solo sulla pelle; ma molti A. sostengono che viva sia sull'una, sia sulle altre, indifferentemente. Il Braun, evidentemente per errore, lo indica come vivente esclusivamente sulle branchie (2) ed il Saint-Remy, invece, come vivente solo sulla pelle (3). Malard fa osservare che il T. molae, e T. Rudolphianum sono la stessa cosa, e dice di aver da me questa indicazione inedita! (4). Io non ricordo di avergli nulla comunicato in proposito e, d'altra parte, questa identificazione non spetta a me, ma allo stesso Diesing (5), autore della specie, che fu il primo ad eliminare la confusione esistente fra le due specie il T. coccineum, Cuv. ed il T. molae, Blanch. (in: Régne Animal) e credette di non accettare il nome più antico di T. molae Blanch, creando, così, il T. Rudolphianum. Innovazione non accettata, a giusta ragione, dall'Hesse e van Beneden che ripristinarono al Tristomum dell'Orthagoriscus, bene caratterizzato dal Diesing, il nome più antico del Blan-

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> Sulle branchie del Tetrapturus albidus il Verril ha trovati due Tristomi che ha indicati coi nomi di T. laeve e T. cornutum (American. Journ of Science ec. 1875, Tomo X, p. 40). Il Saint-Remy li cita solamente sulla fede del Linstow, perchè l'indicazione del Giornale data dal Linstow non era esatta, ciò che non gli ha permesso di poter consultare il lavoro del Verril. Egli giustamente si meraviglia di non trovarli da alcuno menzionati, ed, infatti, nessuno ne ha mai parlato: e neppur io, che da lunga pezza conoscevo l'esistenza di queste due specie, me ne sono occupato—inquantocchè meritano di essere meglio studiati—nella speranza di potermeli procurare e completarne lo studio (v. Saint-Remy pag. 22).

<sup>(2)</sup> Vermes, in: Bronn's Klassen ec. Trematoda, pag. 529.

<sup>(3)</sup> Synopsis des Trématodes monogénéses, in: Rev. Biolog. Nord France, Tome IV, pag. 19, (estratto).

<sup>(4)</sup> op. cit., pag. 101.

<sup>(5)</sup> Syst. Helm., Vol. I, pag. 431.

chard (1). Malard segna pure fra i Tristomi dell' Orthagoriscus, oltre i due innanzi ricordati (T. coccineum e T. papillosum), anche il T. cephala Risso. Ma questo Tristoma è la stessa cosa del T. molae, come sospettava lo stesso Diesing (2), come pensa il Taschenberg (3) e come, infine, io, dall'esame accurato della quistione, devo concludere. Lo studio comparato della descrizione originale del Risso e degli esemplari viventi di T. molae, non lascia alcun dubbio che appunto il Risso aveva innanzi questa specie (4).

Il Malard (5) indica pure, come parassita della pelle dell'Orthagoriscus, un Tristomum aculeatum J. Couch. Io ho potuto consultare quest'A., ed alla pagina citata dal Malard, ho letto che egli parla di parassiti dell'Orthagoriscus, ma non li indica, ed in una vignetta « B, Parasitic on the skin of the Suhn-fish » dà un pessimo disegno di Tristomum capovolto, nel quale si riconosce evidentemente il T. molae (6). Infine il Malard, fra i parassiti trovati nell'intestino dell'Orthagoriscus (7), segna il T. Rudolphianum, evidentissimamente per errore.

Da quel che son venuto dicendo, ora ed innanzi, io devo, concludendo, riaffermare che sull'Ortagoriscus mola vive un solo Tristomum (molae Blanchard=T. Rudolphianum Diesing=T. cephala Risso=T. aculeatum Couch.), nè credo vi si possa trovare altra specie; e penso che, con molta probabilità, quei Tristomi trovati sulle branchie ed indicati come T. papillosum (Grube) e T. coccineum (Malard (8),

<sup>(1)</sup> Recherch. sur les Bdellodes ec., in: Mem. Ac. Roy. Belg. Tome XXXIV, 1864, pag. 77.

<sup>(2)</sup> Che scriveva in nota alla specie • species cum precedente probabiliter identicam • op. cit. loc. cit.

<sup>(3)</sup> in: Zool. Anzeig. 1880, pag. 17.

<sup>(4)</sup> Il Risso infatti così descrive il suo *T. cephala* (Hist. nat. Europ. merid. Vol. V, pag. 262, 1826). • *T.* corpore ovato, antice sinuato, albo ceruleo, lineis nigris transversis picto •. « Son corps est ovale coriace, échancré en devant, terminé en point arrondi postérieurement, coloré en dessus d'un blanc azuré, peint et traversé de lignes ramifiées noirâtres: sa partie inférieure est grisâtre, garnie d'un disque charnue à sept rayons au centre et d'un autre orifice plus relevé •: descrizione che mirabilmente rende l'immagine del *T. molae* vivente.

<sup>(5)</sup> loc. cit., pag. 100.

<sup>(6)</sup> A Hist. of the Fishes of the Britsh Island, Vol. IV, 1868, pag. 380.

<sup>(7)</sup> loc. cit. pag. 100; rubrica « parassiti dell'intestino ».

<sup>(8)</sup> loc. cit.-v. innanzi a proposito del T. coccineum.

Sonsino?), non sono che dei T. molae mal determinati. Al quale errore di determinazione ha potuto indurre il fatto del colorito rossastro che pigliano i Tristomum molae quando hanno ingerito del sangue, come osservano Hesse e van Beneden (1); ingestione di sangue che non può effettuarsi che in quelli che vivono sulle branchie (2).

# 4. Distomum gigas Nardo.

Due grandi èsemplari misuranti centimetri 8 in lunghezza trovati nell'intestino del Luvarus imperialis.—Dopo il Nardo (3), che io mi sappia, nessuno ha più ritrovato in Italia questo gigantesco Distoma. Entrambi gli esemplari hanno la ventosa posteriore molto rigonfia e beante, cosicchè la membrana pieghettata che orla il margine interno della ventosa—che ricorda molto quella semplice e diversamente disposta (velum) del Distomum veliporum (4), essendo entrambe sullo stesso tipo—è contratta e non visibile allo esterno.

<sup>(1)</sup> op. cit., loc. cit.

<sup>(2)</sup> Il Lönnberg ha recentemente illustrato questa specie di Tristomum, in un suo scritto, sopra esemplari del museo zoologico dell'Università di Kristiania (Mitth. über einige Helm. aus dem zool. Mus. Univ. Krist. pag. 13). Egli cerca nella smarginatura posteriore del corpo, nella grandezza della ventosa posteriore e nelle ventose anteriori le caratteristiche differenziali dal T. coccineum. Se egli si fosse dato per poco la pena di leggere tutto il mio lavoro (Elenco Elminti Wimereux, in: Bull. Sc. Nord. Franc. ec. T. XXII, pag. 418, Tav. XXII, fig. 14-15), che egli ha letto in parte e male, per criticarmi a torto, come son stato costretto di dimostrargli in una mia risposta (Un mot de réponse à M. Lönnberg, in: Bull. Sc. Nord. cit. Tom. XXVI, pag. 255-256), si sarebbe avveduto che la caratteristica più importante differenziale, che egli trascura affatto, sta, come io ho dimostrato, nella disposizione dei raggi della ventosa posteriore. Ciò dico per maggiormente dimostrare con quanta accuratezza (!) il Lönnberg ha letto e criticato quel mio lavoro, e mettere nuovamente in evidenza il suo modo di procedere nel citarmi solo quando gli conviene di criticarmi (e, malauguratamente per lui, sempre a torto) ed ignorare, o fingere d'ignorare, ciò che ho detto in tutt' altra occasione. (V. in proposito a ciò la mia noterella (1) a pag. 6 del mio lavoro sui Cestodaria, in: Atti R. Acc. Napoli, Vol V, (2), 1892).

<sup>(3)</sup> Heusinger's Zeitschrifft ecc. 1827, pag. 68, ed in: Isis, 1833, pag. 527.

<sup>(4)</sup> V. in proposito la nota l a pag. 132 della mia nota preliminare: « Di un Distoma dell'Acanthias vulgaris », in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Anno 1889.

Io ho riconosciuta questa specie nel 1889 in un esemplare raccolto  $nell'Ausonia\ cuvieri\ (=Luvarus\ imperialis\ Rafin.=Proctostegus$ proctostegus Nardo) delle coste inglesi, esistente nelle collezioni del Museo Britannico, e l'ho ricordata in un mio lavoro, dando pel primo una figura (1) dello intero animale, ed una della ventosa posteriore ingrandita tre volte, per mostrare la membrana pieghettata, della quale innanzi ho detto; riservandomi, ad altro tempo, dopo un esame anatomico della specie-che speravo di poter ritrovare in più numerosi esemplari da permettermelo-di esporre il risultamento completo del mio studio su questo distoma. Il Blanchard, che ha rivisto l'esemplare da me esaminato ha creduto utile di dare una nuova figura dell'intero animale, di farne la storia e di ridescriverlo per concludere che il D. gigas è una specie ben caratterizzata (2). Lasciando stare da canto l'opportunità e la necessità della nota del Blanchard e la utilità della nuova figura della specie, voglio osservargli che, quantunque io mi sia solamente « borné à le reconnaître comme une espèce distincte et à le figurer », mentre egli solo l'ha « examiné avec soin »! (ciò che alcun documento ha per asserire), pure dalla mia figura della ventosa posteriore (fig. 3) si ricava, assai meglio che dalla sua descrizione, la struttura di questa, come l'ho accennata nelle precedenti righe. Imperocchè questa, dal già detto, non è circoscritta « par un contour largement et régulièrement festonné » ma nel suo interno si osserva una membrana, certo omologa a quella de D. veliporum, il che un esame accurato, anche superficiale, dell'unico esemplare del museo di Londra basta a dimostrare; ciò che, ripeto, si rileva facilmente dalla mia figura 3. Inoltre, se il Blanchard, nella suddetta sua nota, avesse voluto tener presente il mio lavoro sul genere Apoblema, pubblicato assai prima del suo (3), si sarebbe facilmente avveduto come in questo io, in base alle mie osservazioni personali (v. pag.7, nota 1, estratto) ho dimostrato come tanto il Dist. gigas, quanto il D. Raynerianum,

<sup>(1)</sup> Notes on some Entozoa in the collection of the British Museum, in: Proceed. Zool. Soc. Lond. 1889, pag. 322, Plat. XXXIII, fig. 2-3.

<sup>(2)</sup> Notices helminthologiques (2° serie), in: Mémoires Soc. Zool. France pour l'anné 1891, pag. 479-481.

<sup>(3)</sup> Osservazioni intorno ad alcune forme del genere Apoblema, in: Atti R. Acc. Torino, Vol. XXVI, Adunanza 8 marzo 1891.

non sono delle Apoblema, come erroneamente era stato creduto dal Carus (1) e dal Juel (2).

# 5. **D. veliporum** Creplin.

Degli esemplari tipici dell'Echinorhynus spinosus nel quale ospite anch' io l'ho raccolto in Napoli.—Sopra esemplari di questo ospite il Risso aveva fondato il suo D. Scimna, da Diesing poi chiamato D. insigne. Sulla identità delle due forme D. veliporum e D. insigne, messa innanzi prima dallo Stossich e poi dal Carus, vedi iu proposito ciò che ho detto in altro mio lavoro, nel quale ho largamente dimostrato la giustezza delle conclusioni dello Stossich e Carus, aggiungendo che, come sinonimo del D. veliporum, è da ritenersi anche il D. microcephalum del Baird (3); ciò che altrove avevo precedentemente accennato (4). Il D. insigne illustrato da Villot, dell'Echinorhynus spinosus (5), non è, quindi, altra cosa che il D. veliporum Creplin (6). È questo, per le osservazioni fatte finora, un Distoma comune a tutti i Plagiostomi e che s'incontra pure negli Olocefali, nei quali (Chimaera monstruosa) lo ha riconosciuto il Wagener (7); ma finora nelle Chimaera da me dissecate, non l'ho rinvenuto.

<sup>(1)</sup> Prodromus faunae mediterraneae, Vol. I, pag. 129.

<sup>(2)</sup> Beiträge zur anatomie der Trematodengattung Apoblema Dujardin, in: Bihang till k. Sv. Vet. Akad. Handl. XV, Afd. 4, n. 6, 1889, pag. 6-7.

<sup>(3)</sup> Di un Distoma dell'Acanthias vulgaris, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Vol. 3, 1889, pag. 132, nota 1.

<sup>(4)</sup> Notes on some Entozoa, già citat. pag. 322.

<sup>(5)</sup> Organisation et développement de quelques espèces de Trématodes endoparasites marins, in: Ann. Sc. Nat. Zool. (6) Tom. 8, Art. 2, pag. 2-18, Pl. 5, fig. 8, Pl. 6, 7. 8.

<sup>(6)</sup> Il Braun (Vermes, in: Bronn's Klassen) riporta i disegni del *D. veliporum* Creplin e del *D. insigne* dato dal Villot [Tav. XXI, fig. 3 (D. insigne) fig. 10 (D. veliporum)].

Da ciò devo inferirne che egli li considera specie l'una dall'altra differente; ma ciò, evidentemente, a torto: l'identità delle due forme è abbastanza dimostrata, perchè possa rimaner dubbio, e se egli il Braun, esaminerà una volta viventi gli esemplari dell' *Echinorhynus spinosus* (il *D. insigne*) potrà senza gran fatica convincersene a prima giunta.

<sup>(7)</sup> Grube und Wagener. Ueber einen neuen in der Chimaera monstruosa gefundenen Eingeweide-würmer (Amphiptyches urna), in: Arch. f. Anat. u. Phys. 1852, pag. 543.

# 6. D. macrocotyle Diesing.

Parecchi esemplari provenienti dal tubo digerente di un Orthagoriscus mola.—Nell'individuo disseccato mancava il D. nigroflavum, d'ordinario più comune del macrocotyle, col quale può scambiarsi a primo aspetto. Per la più esatta determinazione di questa specie vedi il mio lavoro sui Distomi (1), nel quale ho studiato comparativamente le tre specie dell'Orthagoriscus: D. contortum, D. nigroflavum e D. macrocotyle, dimostrando falsa la conclusione del Sonsino (2) sulla identità dei due primi—ciò che altrove ho pure accennato (3)—, e che il D. riferito dallo Stossich al D. macrocotyle del Lophius piscatorius (4) ha con questo nulla di comune, ma, invece, è specie distinta e nuova (D. macroporum). Recentemente il Sonsino l'ha anch'egli ritrovata, e, naturalmente, l'indica come macrocotyle (5).

# Cestoda.

#### Dibothridae.

## 1. Bothriocephalus Wageneri Monticelli.

Di questa specie, che ho identificata nel 1890 in altra mia nota, ho trovato numerosissimi esemplari raccolti nei ciechi pilorici del

<sup>(1)</sup> Studii sui Trematodi endoparassiti. Prima serie di osservazioni sui Distomi, in: Zool. Jahr. Suppl. Bd. III (in corso di pubblicazione).

<sup>(2)</sup> Notizie di Trematodi della collezione del Museo di Pisa, in: Proc. Verb. Soc. Tosc. S. Nat. Ad. 6 luglio 1892.

<sup>(3)</sup> Di alcuni organi di tatto nei Tristomidi ec. ec., in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Vol. V, 1391, pag. 110

<sup>(4)</sup> Brani di Elmintologia tergestina—Serie V, in: Boll. Soc. Adr. Sc. Nat. Trieste, Vol. IX, pag. 2, (estratto, 1887).

Appendice al mio lavoro « i Distomi dei Pesci marini e d'acqua dolce », in: Progr. Ginn. Comunale sup. Trieste, XXV, 1887-88, pag. 8.

<sup>(5)</sup> Studi e notizie elmintologiche, in: Proc. Ver. Soc. Toscana. Sc. Nat. Adunanza 4 maggio 1890.

Parassiti animali del Mugil cephalus e di altri Pesci della collezione del museo di Pisa, ibid. Adunanza 10 maggio 1891.

Centrolophus pompilius (1).—Ho voluto ricordare così questa, come l'altra forma che vive pure nel medesimo ospite (A. typica v. N. 5), perchè nella mia nota citata non ho potuto, per mancanza di dati, indicare in quale regione del tubo digerente ciascuna di esse si trova; ciò che ora rimane dal già detto stabilito, cioè, che l'una (A. typica) si trova nell'intestino, e l'altra (B. Wageneri) nei ciechi pilorici del Centrolophus pompilius.

# 2. B. belones Dujardin.

Numerosi esemplari di questa specie raccolti nel Tylosurus imperialis.—Finora esso era stato trovato solamente nel Belones belones, dal quale provenivano gli esemplari del Dujardin e quelli illustrati del Lönnberg (2) e da me (3). Per questo Cestode il Lönnberg ha creduto di fondare il nuovo genere Ptychobothrium (4), adducendo le ragioni che a questa creazione lo hanno spinto. Io ho cercato di dimostrare (5) come questo nuovo genere non trova ragioni di essere, in quanto, la caratteristica principale, invocata dal Lönnberg per il suo n. g., non è esclusiva del Bothr. belones, ma si ritrova in altri Botriocefali ancora, e, fra i Botriocephalus a botridi poco sviluppati e quelli che l'hanno esageratamente sviluppati, come il Bothr. belones, si può riconoscere tutta una serie di forme di transizione. Nè da questo mio apprezzamento, col quale coincidono le considerazioni del Matz (6), mi ha rimosso la critica poco cortese mossami dal Dr Lönnberg (7); nella quale egli non dimostra

<sup>(1)</sup> Note elmintologiche, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Vol. 4, 1890, pag. 196-199, Tav. III, fig. 6.

<sup>(2)</sup> a) Bidrag till kannedomen om i Sverige forekommande Cestoder, in: Bihang till k. Svenska Vet. Akad. Handl. Bd. 14, Af. IV, n. 9, pag. 36, Taf. 2, fig. 21-22.

b) Anatomische Studien über Skandinavische Cestoden, in: Kongl. Svensk. Vetenskaps. Akad. Handl. Band. 24, n. 6, 1891, pag. 63-72, Taf. I, fig. 6-10.

<sup>(3)</sup> Elenco degli elminti studiati a Wimereux nella primavera del 1889, in: Bull. Sc. Nord. Franc. et Belg. Tom. XXII, pag. 428-430, Pl. XXII, fig. 4-13.

<sup>(4)</sup> loc. cit. (a).

<sup>(5)</sup> loc. s. cit.

<sup>(6)</sup> Beiträge zur kenntniss der Bothriocephalen, in: Arch. f. Naturg. 1892, I, pag. 116, nota.

<sup>(7)</sup> Bemerkungen zum Elenco degli Elminti ecc., in: Biolog. föreningens Förhandlingar in Stockolm, 1890, Bd. III, n. 1. Vedi mia replica: Un mot de réponse à M. Lönnberg, in: Bull. Scient. Nord France ec. Tome XXIII, pag. 355-357.

meglio la necessità della creazione del nuovo genere, insistendo sul carattere appunto che, or or dicevo, non essere esclusivo di questa specie, e che egli a torto reputa tale, non riconoscendo nella comune dei Bothriocephalus che dei poco sviluppati botridii; ciò che è solamente vero in parte, come sopra ho implicitamente detto. Forse la forma del capo potrà essere una caratteristica valevole per uno smembramento dell'antico genere Bothriocephalus, mai presa, però, isolatamente; ma questa potrà solo allora essere giustamente apprezzata, quando saranno meglio conosciute, sia zoologicamente che anatomicamente, le specie dei Botriocefalidi finora note.

# 3. B. rugosus Rudolphi.

Ho riconosciuta questa specie in alcuni esemplari di pesce ignoto esistenti nella collezione.—Essi corrispondono bene con quelli raccolti dal Chierchia nello stomaco di una motella (1). Le mie osservazioni su questa specie concordano con quelle di Linstow (2) e di Matz (3).

# 4. B. peltocephalus n. sp.

Chiamo così, questo botriocefalo di pesce ignoto, per la caratteristica forma, di un piccolo scudo capovolto, che offrono i suoi bobotridi.—Esso misura circa due decimetri, è privo di collo, ed i segmenti cominciano subito dietro il capo: questi, meno gli anteriori, che differiscono solo per essere più stretti, hanno la stessa forma rettangolare, o leggermente subtrapezoidale (le prime proglottidi). La forma delle proglottidi e quella del capo, può bene apprezzarsi dalle figure che delle une e dell'altro io do (fig. 7-11); quindi mi risparmio una più minuta descrizione zoologica della specie, che, dalle cose già dette, resta abbastanza bene e facilmente caratterizzata, se s'aggiunge che le aperture genitali sono submarginali (se non vuoi dire che sono laterali, spinte molto sui margini)—vale a dire alquanto dal margine discoste—e, di regola, irregolarmente al-

<sup>(1)</sup> Elenco degli Elminti raccolti dal capitano G. Chierchia ecc., in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Vol. 3, 1889, pag. 68.

<sup>(2)</sup> Helminthologisches, in: Arch. f. Naturg. 1858, I, pag. 242-245, Taf. XVI, fig. 15-28.

<sup>(3)</sup> op. cit. loc. cit., pag. 113, Tav. VIII, fig. 23-26.

ternanti, or dall'uno, or dall'altro margine, e l'apertura dell'utero è ventrale e nella linea mediana. Nè della intima struttura anatomica intendo e posso occuparmi ora, in questa breve nota. La figura 11 mostra l'estremità di uno strobilo normale circa la disposizione delle aperture genitali, ma nelle figure 8, 9, 10 ho rappresentate delle porzioni di strobilo, comprese ciascuna fra porzioni normali—cioè ad aperture genitali irregolarmente alternanti—nelle quali si osservano sia delle proglottidi a duplici aperture genitali, sia delle incisure trasverse nelle proglottidi, più, o meno, evidenti; ora interessanti tutta la proglottide, ora la parte marginale di essa. Accenno ora semplicemente a questo fatto, del resto già noto, specialmente nei Botriocefali delle foche, nei quali tanto la duplicità di organi genitali, quanto la divisione succennata delle proglottidi è stata illustrata dal Krabbe (1), riservandomi il darne la spiegazione ad altro tempo.

# 5. Amphicotyle typica Diesing.

Numerosi esemplari grandi e piccoli provenienti dall'intestino del Centrolophus pompilius, del quale ospite l'ha pure indicata recentemente lo Stossich (2).

# 6. Anchistrocephalus microcephalus Rudolphi.

Numerosissimi esemplari raccolti tutti nell'Orthagoriscus mola.— Ho creato il genere Anchistrocephalus per i due Bothriocephalus, finora noti, provvisti di uncini sulla cupola terminale del capo (Bothriocephalus microcephalus e polypteri vel macracanthus) (3), perchè la presenza di uncini sul capo mi è parso carattere equivalente a quello di una ventosa accessoria; e, se questa ha valore di caratteristica generica (Amphicotyle), anche gli uncini possono averlo: il genere Anchistrocephalus sarebbe, inoltre, caratterizzato dalla presenza di aperture genitali marginali e sbocco dell'utero ventrale. Nell'Amphicotyle, invece, le aperture genitali sono dorsali, submar-

<sup>(1)</sup> Recherches helminthologiques en Danemark et in Islande, 1866, pag. 34 e 35, e *Diplocotyle Olrikii* ec. ec. pag. 3 del riassunto francese (v. pure in proposito le mie note elmintologiche innanzi citate).

<sup>(2)</sup> Elminti veneti raccolti dal conte A. P. de Ninni, in: Boll. Soc. Adriat. Sc. Nat. Vol. XIII, 1891, pag. 8.

<sup>(3)</sup> Note elmintologiche citate, pag. 190-202.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

ginali, e lo sbocco dell'utero è ventrale) (1). Io non ho potuto ancora pubblicare il mio lavoro completo su questa specie (2); ma il Matz mi ha preceduto in questo studio (3) e le sue osservazioni concordano con quanto io ho detto nella mia nota preliminare. Egli trova inutile la creazione del nuovo genere da me fatta e ripristina il Bothriocephalus microcephalus di Rud. È questo un apprezzamento personale, fondato sul valore dei caratteri da me ritenuti sufficienti alla creazione di un nuovo genere, che io, naturalmente, non condivido, perchè credo, invece, contrariamente alla mia prima opinioue (4), che la presenza di uncini al capo è un carattere valevole ed importante e da tenersi in conto, e che autorizza alla creazione del nuovo genere. Nè questo, come fa il Matz, può considerarsi alla stessa stregua del carattere invocato dal Lönnberg per il suo Ptychobothrium-contro il quale il Matz osserva, non essere esso esclusivo del B. belones, ma, come ho detto innanzi, trovarsi pure in altri Bothriocephalus—inquantocchè, mi perdoni il Matz, mi pare, che tra la presenza di uncini al capo, che è esclusiva di alcune forme, e lo sviluppo maggiore dei Botridii, che non è altro che un'esagerazione di una caratteristica comune a tutti i Botriocefalidi, vi corra una bella differenza. Ma, il Matz, ha le sue vedute personali e valuta le cose da un punto di vista diverso dal mio, ed in ciò, io non entro; nè vale la pena di polemizzare ora, sul mantenimento, o no, del genere Anchistrocephalus. A chi si addosserà, ed è desiderabile che vi sia, la non facile impresa di una completa revisione dei Bothriocephalinoe (5), spetta di derimere la divergenza. Ed in questa attesa, io contrariamente al Matz, come ho detto e per le ragioni dette, conservo e mantengo il mio nuovo genere, che vale anche, come un primo tentativo di smembramento dell'antico genere Bothriocephalus, così ricco di svariate forme, al quale, chi si metterà alla suc-

<sup>(1)</sup> V. mie note Elmint. già citate pag. 197-198.

<sup>(2)</sup> Osservazioni sul Bothriocephalus microcephalus Rud. Nota preliminare, Napoli, 1888.

<sup>(3)</sup> Beitrage zur Kenntniss der Bothriocephalen ecc. già citato pag. 115-116, Taf. VIII, fig. 19-21.

<sup>(4)</sup> Osservazioni ec. già citate.

<sup>(5)</sup> Una delle sottofamiglie in cui può ripartirsi la grande famiglia dei *Di-bothridae*; v. mia nota « Sul genere *Bothrimonus* e proposte per una classificazione dei Cestodi, in: Monitore Zool. Ital. Anno III, n. 31, pag. 100-108.

cennata revisione, dovrà certamente addivenire: e questi rintuzzerà al Matz la chiusa della sua nota critica, che non aveva alcuna autorità, nè ragione di fare (1).

# Tethrabothridae.

# 1. Calyptrobothrium Riggii n. g. n. sp,

Con questo nome indico un Cestode rinvenuto nella Torpedo marmorata e del tutto nuovo.—Esso trova il suo posto nel sistema accanto ai Phyllobothrium ed ai Monorygma e specialmente a questi ultimi. I quattro esemplari interi della collezione presentavano tutti l'aspetto da me disegnato nella figura 1. Non ho misurato tutti gli esemplari, ma quello in esame è lungo mill. 57. Come si vede dalla citata figura questo Cestode non presenta traccia di segmentazione e nessuno accenno di organi genitali: ond'io ritengo che esso non debba ritenersi completo, ma rappresenti il solo scolice, e per esso la testa ed un lungo collo di un cestode ancora sconosciuto che è, però, tanto ben caratterizzato, da permettere e richiedere per esso la creazione di un nuovo genere, che io propongo chiamare Caluptrobothrium; dal perchè i botridii sembrano quattro cappucci, sporgenti ai quattro angoli della testa, che anteriormente incappucciano ciascuno un grosso e robusto botridio accessorio, che ricorda lontanamente e grossolanamente la forma di un ferro di cavallo, il quale appunto se ne giace in fondo alla parte anteriore del botridio che è qui molto rigonfio e profondo. La bocca, od orifizio dei quattro bo-

<sup>(1)</sup> loc. cit., pag. 116, nota, pag. 121 nota 1, 2. Il detto sig. Matz, pag. 120 nota 1 nemmeno accetta il mio n. g Piramicocephalus (creato per il Bothriocephalus phocarum—Tetrabothrium anthocephalum nelle mie citate note elmintologiche a pag. 202-205): egli non ne dice la ragione, ma s'intende il suo pensiero dalle sue parole e dal rimando che fa alla sua nota a pag. 116. Naturalmente io mantengo il genere da me creato, perchè esso mi pare abbastanza giustificato per le sue caratteristiche, che ho messo in evidenza nel prelodato mio lavoro, che gli dànno un aspetto tutt'affatto diverso dai Botriocefali. Io son sicuro che se il Matz avesse avuto fra mano, degli esemplari di questo tipico cestode, non avrebbe precipitato il suo giudizio; e, del resto, anche il solo esame delle mie figure è bastevole a dimostrare e come e quanto dalla comune dei Bothriocephalus esso differisca.

tridii, vedendo il capo di sopra rassomiglia ad una toppa, o ad una suola di scarpa (fig. 3). La disposizione reciproca dei botridii e dei botridii accessorii può ben ricavarsi dalla fig. 4; come, assai meglio di qualsivoglia minuta descrizione, varrà a dare una idea completa del nuovo cestode, l'esame delle figure che di esso ho dato, nelle quali (fig. 1-3) ho fedelmente ritratte le sue caratteristiche principali. Se il nome generico ho ricavato dalla caratteristica dei botridii incappuccianti l'acetabolo ausiliario, il nome della specie è un tributo di amicizia al Prof. Giuseppe Riggio che la rinvenne.

(continua)



# TRACTATUS

# per Epistolam FRANCISCI MAUROLICI

AD PETRUM GILLIUM

DE PISCIBUS SICULIS\*

#### Petro Gillio Franciscus Maurolicus

Recte animadvertisti huiusmodi negotii difficultatem ut pote quod a nullo veterum nec recentiorum sit satis discussum. Equidem arbitror naturam in nullis animantium, quam in marinis, fuisse tum varietate, tum magnitudine mirabiliorem. Potuisse tamen veteres scriptores diligentius, quam fecerint, piscium naturas, magnitudines, figuras, colores, caeterasque qualitates describere. Quod si fecissent non esset nobis laborandum. Nunc autem, quum complurium, praeter nuda nomina nihil legimus, atque haec ipsa vario post modum loquendi usu mutata, difficile est admodum quo singulae species vocabulo apud maiores nostros appellatae sint discernere. Quum ergo piscium, quorum in Mamertino freto piscatio frequens est, nomina et qualitates scire cupis, ut per literas Joannis Bosii ad Joannem Lomellinum datas significatum est, cona-

<sup>\*</sup> Codice manu auctoris exarato Aloisius Facciolà nunc primum edidit,

bor et Lomellino, qui mihi amicissimus est, multumque me caussa tua rogavit, et tibi morem gerere. Quum quidem rem praeclaram, nec mihi solum, sed omnibus etiam literatis gratissimam facturus videris, si ea quae de marinis animantibus, ab aliis parum admirate tradita sunt auctoribus, diligentissime complectaris, ego libentius non solum patriae meac, sed Insulae quoque totius piscationes tam marinas quam fluviales, cetariis atque indigenis consultis, sum perscrutatus. Verum dabis veniam sicubi grecorum aut latinorum defectu cogar uti sicanicis vocabulis: quanquam non exhibeo (1) haec (2) absolutissima. Quidquid incuria mea fuerit omissum supplebit diligentia tua. Itaque ut taceam Orcas, Oryges, Balenas, Rotas, Physeteres, Phocas, Delphines et caeteras belluas, quarum pleraque non in siculo tantum, sed in toto passim pelago nituntur, dicam in primis de spatho pisce.

Spathus piscis ita vulgo siculis vocitatur qui a graecis ६५२१२६, a latinis vero Gladius dici solet ob id, quod osseo telo, quasi ense acuminato, sit armatus. Corpus habet longum ac teres, pinnas raras in tergo, caudam lunatam, qualem delphinus, hunc Strabo vocat Galeotam. Idem ait canes et galeotas thynnorum venatu pinguescere. Constat spathum piscem appendi libris CCL, eius venationem exerceri in Mamertino freto, Scylleogue tractu hoc ordine. Speculator astat superne, sive in fastigio montis pelago imminentis, quales multi sunt in Brutiarum littoribus, sive in summitate mali naviculae cuiuspiam ad id conductae. Hic piscem conspicatus signum dat scaphae sexiremi velocissime, in qua circiter octo sunt iuvenes quorum sex pluresne remigant, unus in prora stat, cum telo hastato paratus, hastam esse longitudine XIIII pedum, ferrum vero hamatum, itaque constructum ut incussum coeat in acutum: tractum vero, dum repanditur, educi nequeat. Ille percusso cominus pisce, qui scaphae quasi lusurus propinquat: hasta simul cum ferro relicta in vulnere: funem iampridem hastae alligatum irritatae ac suffugitanti bellua lentando protendit et tamdiu subministrat donec agitatam lassetur tum demum eam fune retractam rursumque fiscinis petitam in scapham recipi. Hanc nos venationem in freto nostro quotannis fieri videmus, sed eam esse antiquissima Strabo testis est: quippe qui in primo geographiae libro non multo ab is diversa refert. Sphatus piscis carnis candore et saporis gratia Thynnum superat.

<sup>(1)</sup> In codice legitur oxibeo quod puto exhibeo erratum A. F.

<sup>(2)</sup> Inter haec et absolutissima verbum est breve, cujus litera erosa, alia vero adiecta, quasi legendum videtur. A. F.

Thynnus, vulgo Thrinnus dicitur, piscis notissimus, antiquum adhuc nomen servat, spatho pisce brevior ac crassior sive corpulentior, postremo in acutius tendente et eiusdem ferme ponderis. Thynnorum piscatio in gaditano freto celebratissima: sed et in plerisque Siciliae locis exercetur per aestatem totam, videlicet Mylis, Thyndaridae juxta oliverium castellum, Caroniae, Cephaludii, soloente praesidio, Panormi et in aliis locis lateris septentrionalis quo id ob usum sit piscibus ab herculeo freto irrumpentibus. Ad Thynnorum venatum construitur ingens acrobustum rete, ex torto vimine ac canabe, eo includitur Thynnorum multitudo: circumfusis undique scaphis, caeduntur passim pisces et in scaphas recipiuntur. Thynnus nigricantem ac cruentam habet carnem, saporem ferinum: et perinde salsamento est multo aptior. Constat Thynnariam seu maris (1) cetariam Mylarum conficere copulas sive cadiscos salsamenti CCCC. Eam quoque locari aureis tricentis. Eumque proventum esse Nicolai Jacobi Saccani messanensis patritii.

**Dottus** piscis est siculo freto peculiaris, longior aliquanto quam latus, colore subrufo seu leonino, molliori cute ac corpulentior quam pagurus, varii ponderis ut maximus tamen non excedat libras CCL, huc expiscatur hamis duobus adescatis pisciculo quoniam, quales sunt Vopae, Acus, Haleces. Dottus esse inter pisces supore praccipuos, carne candida ac tenerrima, et in Mamertino freto plurimum, constat. Petis huius picturam: expectandus est aprilis quo tempore capi solet piscis, ut captus a te pictore sistat.

Pagurus, ὁ παγουρος grece dictus, piscis est latus, longior tamen quam latus, minutis lucidisque squamis. Maximus non excedit libras XXXX. Ad ejus captionem paratur restis, seu funiculus, cum hamis circiter CL, in seriem dispositis (Concium vulgo vocant). Hami autem pisciculis, ut pote sardis aut vopis adescantur. Hoc ingenio capiuntur viginti pluresne paguri. Et cum iis interdum Squillae, Congri, Muraenae, Cernuae, bestini. Pagurus carne tenera, nobilium mensis gratissimus.

Halecula sive halecciola, ut vulgo hic vocant, piscis est longus ac teres, cum pinnulis quibusdam ac lunata cauda, squamisque minutis. Maximus non egreditur libras CL, capitur hamis, salubrior ac praestantior sapore quam spathus piscis.

Cernua, graecis ὁ ερφός dictus ut Theodoro placet, hic vulgo Cer-

<sup>(1)</sup> Ante cetariam est manis, quod corrigendum maris, ad Mylarum potius, quam ad setariam referendum. A. F.

nia vocatur: piscis est Dotto similis, sed colore obscuriori et ore ampliori, ad summum ponderis L nec admodum gustui jocundus quandoquidem tenaci carne est.

Spinula nobis piscis est longus ac teres, ad summum XXX librarum. Puto hunc esse τόν κέταλον quem Gaza latine vocat capitonem et Jovius mugilem, capitur hamatis resticulis, salubri mollique carne gratus.

Lucius spinulae similis, sed exiguo capite ac rostro acuminato. Hunc inter pisces saluberrimum audio et maximum VIII librarum pondere.

**Aurata**, graece ὁ χρυσότρυς, piscis est paguro similis, verum aliquanto brevior ac squamis auro interlucentibus. Habet eundem cum paguro aut paulo inferiorem in mensis locum.

Trigla, vulgo graecum nomen servat, nam 'II Τρίγλα est graecis, latine Mullus, piscis notissimus rubentibus squamis ac brevi corpore, nobis nunquam libras duas ac semisse excedit, grato sapore.

**Squilla** quam nos caepe vocamus, piscis rubentioribus quam Trigla squamis et aculeatis pinnis et multo maior, brevi corpore et immoderato capite, precio par Paguro.

Anguillae ubique notae, sed quae in Mamertino freto omnium nobilissimae: ubi adipe insigni ac sapore jocundissimo, quandoque in summo fluctu gladio percussae, sed ut plurimum ad littus, quod Messanae ac Peloro interiacet, eiectae capiuntur. Est oppidum quoddam haud procul a Peloro, Pharum dictum, huius incolae rustici dum Messanam veniunt redeuntne littorali itinere, retiatam ferunt perticam sive retiariam penulam, convoluto baculo insutam, cujus iniectu nisam anguillam capiunt. Haec nobis inter pisces preciosissima et perinde aut divitibus aut gulosis familiaris, si decem sit librarum venit aureo, sed XV librarum pondus ad summum aequat. Est Messanae intra murum littoralem, juxta aedem carmelitanum fons tribus canalibus effluens, aqua salubri vulgo puteum leonum vocant. In eo Anguillae minutissimae gignuntur: quas in mare vicinum cum aqua fontis delatas in magnitudinem preciumque crescere fama est.

(sequitur)



# CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

# I LEP!DOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

(Cont. ved. Num. prec.,

Gen. 77. — **Episema**, O.

E. glaucina, Esp.—Autunno. M. Torto: un solo individuo nella selva sopra un cespuglio.

Bruco ignoto.

Gen. 78. — Ammoconia, Ld.

A. caecimacula Dp.—Estate: Mi fu portata da un giovanetto che la trovò in casa sua sui vetri di una fenestra in Osimo.

Gen. 79. — **Dryobota**, Ld.

D. monochroma, Esp.—Autunno: M. Ragalo sopra un cespuglio di Quer cia sul crepuscolo.

Bruco sulla Quercus robur.

Gen. 80. — Luperina, Bdv.

- L. matura, Hb.—Estate: M. S. Stefano un solo individuo sull'Ortica.

  Bruco sull'Ortica dioica.
- L. dumetorum, L.—Estate: M. Fiorentino presa alla caccia alla lanterna nella selva sulle fascine di Quercia.

  Bruco ignoto.

## Gen. 81. — Hadena, Tr.

H. cleracea L.—Dintorni di Osimo negli Orti in Estate.

Bruco sulla Portulaca oleracea e Brassica rapa.

H. brassicae, L.—Estate: dintorni di Osimo comune negli Orti. Bruco sulla Plantago lanceolata. Portulaca oleracea, e Brassica napus.

Gen. 82. - Brotolomia, Hb.

B. metigulosa, L. — Primavera, Estate ed Autunno: dintorni di Osimo sulla *violaciocca* dove trovai tre crisalidi.

Bruco sul Cheirantus cheyri, Ortica dioica, Primula vulgaris ed Artemisia campestris.

Gen. 83. — Trigonophora, Hb.

T. flammea, Esp.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sul Pisello. Bruco sul Pisum sativum e Phaseolus vulgaris.

Gen. 84. — Taeniocampa, Gn.

T. munda, S. V. — Primavera: frequente nelle selve del territorio sul Pungitopo.

Bruco sul Ruscus aculeatus.

T. gracilis, S. V.—Primavera: M. S. Stefano: un solo individuo da una crisalide trovata sull'Ortica.

Bruco sull'Ortica dioica.

T. incerta, Hfn.—Primavera: Boschetto Simonetti, due individui in copula sopra un Evonimo.

Bruco ignoto.

## Gen. 85.— Tapinostola, Ld.

- T. Elymi Hb.—Fine di Estate: ambedue a M. Fiorentino alla caccia alla Lanterna.
- T. Thelmanni, Ld.—Bruchi ignoti.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

25



## Gen. 86. Leucania, O.

L. putrescens, Hb.—Estate: frequente nei dintorni di Osimo nelle siepi massimamente al Fosso di Fonte Magna.

Bruco ignoto.

L. impudens, Hb. — Autunno: Prati di Rigo, un solo individuo sul Rumice.

Bruco ignoto.

L. zeae, Dup.—Estate: da una crisalide e due bruchi trovati negli stel<sup>i</sup> e nelle pannocchie di formentoue ebbi due  $\circ$  ed una  $\circ$ , li rinvenni a M. Ragalo.

Bruco sulla Zea mays.

L. litargiria Esp. — Primavera ed Estate: dintorni di Osimo e Prati di Rigo, frequente sui prati umidi.

Bruco sulla Medicago sativa ed Onobrychis sativa.

L. L. album, L.—Primavera ed Estate: in quasi tutti i giardini del territorio sui fiori.

Bruco sull'Holcus lanatus, Festuca rigida e F. fluitans.

Gen. 87. — Rusina, Bdv.

R. tenebrosa, Hb.— Fine di Primavera e principio di Estate: frequente nel territorio sul Cratego e sull'Ortica.

Bruco sull'Ortica dioica e Crataegus oxyacantha.

Gen. 88. — Cosmia, Ochs.

C. abluta, L.—Autunno: M. Ragalo e fosso di Scaricalasino sull'Olmo ed il Pioppo.

Bruco sul Salix caprea e S. purpurea.

Gen. 89. — Scoliopterix. Germ.

S. libatrix, L.—Estate: due individui a Fonte Magna sull'Ortica.

Bruco sull'Edera helix, Rosa thea e R. canina.

Gen. 90. — Cucullia. Schrk.

C. lactucae, L. — Primavera ed Estate: comune negli Orti dei dintorni di Osimo sull'insalata.

Bruco e crisalide sulla Lactuca sativa.

# Gen. 91. — **Xanthia**, Tr.

X. fulvago, S. V.—Autunno: M. Ragalo, un solo individuo posato sul tronco di un Olmo. Bruco ignoto.

Gen. 92. — Oporina, Bdv.

O. croceago, F.—Autunno, Inverno e Primavera: da quattro bozzoletti avuti da un contadino di M. S. Stefano ebbi in Primavera due Q ed un 3, l'altro mori nel bozzolo.

Bruco sull'Acer campestre.

Gen. 93. — Calocampa, Stph.

C. exoleta, L.— Primavera: dintorni di Osimo e M. Fiorentino sugli Asparagi.

Bruco sull'Asparagus officinalis.

Gen. 94. — Calophasia, Stph.

C. lunula, Hufn.—Estate: frequente in tutti i giardini del territorio sulla scabiosa atropurpurea.

Bruco sulla Linaria vulgaris ed Anthirinum majus.

Gen. 95. — Cleophana, Bdv.

C. Dejeanni, Dup.—Estate: prati di Rigo un solo individuo sull'erba nel crepuscolo.

Bruco sulla Linaria vulgaris.

Gen. 96. — Lithocampa, Gn.

L. ramosa, Esp.—Estate: un solo individuo a M. Fiorentino alla caccia con la Lanterna.

Bruco ignoto.

#### Gen. 97. -- Plusia, Ochs.

P. triplasia, L.—Estate ed Autunno: dintorni di Osimo e M. Ragalo sulle siepi e negli Orti.

Bruco sull'Ortica dioica ed Humulus luppulus.

P. gamma, L.—Tutte le stagioni, in tutto il territorio sui fiori e tra le erbe.

Bruco sulla Zea mays, Spinacia inermis e Lactuca sativa.

P. gutta, Gn.—Estate: in tutti i giardini del territorio, comune sulla Lavanda.

Bruco sull'Ortica dioica e Matricaria camomilla.

## Gen. 98. — Heliotis. Tr.

H. peltigera, S. V.—Estate ed Autunno: frequente nel territorio sui fiori di Cardo e di Carciofo.

Bruco sul Josciamus albus e J. niger.

H. armigera, S. V.—Estate ed Autunno: Monti di S. Stefano, M. Ragalo e prati di Rigo sull'Erba medica.

Bruco sul Cicorium intybus, Plantago lanceolata e Silene acaulis.

## Gen. 99. — Anarta, Tr.

A. funebris, Hb. — Primavera: frequente nel territorio sulle siepi e sui prati.

Bruco sull'Eryngium amatystinum.

#### Gen. 100.—Acontia, Ochs.

A. luctuosa, S. V. — Estate: comune nel territorio sul mezzodi sui cespugli di Ortica, Cardo e Lupinella.

Bruco sulla Malva sylvestris, Plantago lanceolata e Onobrychys sativa.

### Gen. 101. — Thalpochares, Ld.

Th. velox, Hb.—Estate: dintorni di Osimo appiedi alle siepi di Rovo. Bruco ignoto. Th. parva, Hb.—Estate: assieme alla precedente sul Rovo. Bruco ignoto.

Th. arcuinna, Hb. — Estate: due soli individui in valle del Musone sul Ginepro.

Bruco sul Juniperus comunis.

Th. candidiana, Hb. — Estate: frequente sul crepuscolo della sera sulle siepi in tutto il territorio.

Bruco ignoto.

Th. lacernaria, Hb.—Estate: comune nel territorio assieme alle Acidalie sulle siepi di Rovo e Biancospino.

Bruco sul Crataegus oxyacantha.

Th. carthami, H. S.— Estate: assieme alla precedente molte volte sulle siepi, più frequente sui prati ombrosi.

Bruco sul Dypsacus sylvestris.

Th. concinnula, Bdv.—Estate ed Autunno: Monti di S. Stefano e M. Ragalo sull'Erba medica e Biancospino.

Bruco ignoto.

Gen. 102. — Metoponia, Dpn.

M. vespertalis, Hb.—Estate: dintorni di Osimo negli Orti.
Bruco sulla Lactuca sativa e Brassica rapa.

Gen. 103. — Agrophila, Bdv.

A. trabealis, Hb.—Primavera ed Estate in tutto il territorio nelle selve, sui cardi e sui cespugli di quercia.

Bruco sulla Mentha sylvestris.

A. sulphuralis, L.—Primavera, Estate ed Autunno: in tutto il territorio, comunissima sull'Erba medica ed il Trifoglio.

Bruco sul Convolvulus saepium e C. arvensis.

Gen. 104. — Euclidia, Ochs.

E. mi, L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sull'Erba medica.

Bruco sul *Trifolium pratense*.

Gen. 105. — Grammodes, Gn.

G. algira, L.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio nelle siepi, sotto le foglie dei cespugli di Quercia, e talvolta ancora posata sui muri.

Bruco sul Salix viminalis, Rubus idaeus e Punica granatum.

### Gen. 106. — Catocala, Sch.

C. paranympha, L.— Estate: Monte S. Pietro, un solo individuo sull'Amorino campestre.

Bruco (uno solo) sulla Reseda lutea.

C. nupta, L. — Estate ed Autunno: in tutto il territorio sui muri delle case e sui cespugli di quercia.

Bruco sul Salix viminalis, S. caprea e Populus alba.

C. sponsa, L.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio nelle selve sui tronchi di quercia.

Bruco sulla Quercus robur.

C. nimphea, Esp.—Estate: dintorni di Osimo e Casenuove, spesso sulle stalle.

Bruco ignoto.

C. puerpera, L. Estate: un solo individuo alle Casenuove sopra un tronco di Gelso.

Bruco sull'Ulmus campestris.

C. elocata, Esp.—Tutte le stagioni: in tutto il territorio nelle case, sui tronchi di albero e sotto le foglie dei cespugli nelle selve.

Bruco sul Salix viminalis e Populus alba.

Gen. 107. — Sphintherops, Bdv.

S. spectrum, Esp.—Estate: due soli individui in una legnaja in città.

Bruco sullo Spartium scoparium e S. junceam.

Gen. 108.—Toxocampa, Gn.

T. craccae, S. V.--Estate: dintorni di Osimo, M. S. Pietro, M. Ragalo appiedi alle siepi.

Bruco sulla Vicia sativa.

Gen. 109. — **Kerminia**, Latr.

H. crinalis, Tr.—Estate: in tutto il territorio nelle siepi.
Bruco sull'Onobrychis sativa.

## Gen. 110. — **Mypena**, Tr.

H. palpalis Hb.—Estate ed Autunno: comune in tutto il territorio sulle siepi nella sera.

Bruco ibernante: nelle case.

H. rostralis L.—Estate e principio di Autunno in tutto il territorio sui muri.

Bruco sull'Humulus luppulus ed Ampelopsis hederacea.

H. obsitalis, Hb.—Primavera, Estate ed Autunno: comune nel territorio nelle siepi.

Bruco ignoto.

H. radiatalis, Hb. - Estate ed Autunno: un solo individuo sulla Parietaria.

Bruco sulla Parietaria officinalis nelle mura della città.

H. antiqualis, Hb.—Osimo: un solo individuo in Estate in una cantina.

Bruco ignoto.

Gen. 111. - Thalamoges, Ld.

T. turfosalis, Wk.—Estate: tre individui in una lampada della luce elettrica.

Bruco ignoto.

Gen. 112. — Zanclognata, Ld.

Z. tarsiplumalis, Hb. — Estate: un solo individuo sulle lampade a luce elettrica.

Bruco ignoto.

B — Geometrae, Bdv.

Gen. 113. — Pseudoterpna, H. S.

P. pruinata, Hufn. — Estate: frequente in tutto il territorio sulle siepi nella sera.

Bruco sulla Coronilla varia e Spartium junceum.

P. coronillaria, Hb.—Estate: un solo individuo perfetto e due altri malconci in una lampada elettrica.

Bruco ignoto, forse sulla Coronilla varia?

#### Gen. 114. — Geometra, Bdv.

G. alinaria, L.—Estate ed Autunno: prati di Rigo, valli dell'Aspio e del Musone e Monti di S. Stefano, frequente sull'erba.

Bruco sulla Betula alba e Corylus avellana.

Gen. 115. — Eucrostis. Hb.

E. herbaria, Hb. — Estate: un solo individuo nei dintorni di Osimo sul fiore di Robinia.

Bruco ignoto.

Gen. 116. - Phorodesma, Bdv.

- Ph. plusiaria, Bdv.—Estate: M. S. Stefano due individui sulla vite.
  Bruco sulla Vitis vinifera.
- Ph. neriaria, H. S. Estate: un solo individuo ottenuto da vari bruchi trovato in un giardino di città sull'Oleandro.

  Bruco sul Nerium oleander.
- Ph. smaragdaria, F. Estate: un solo individuo in una siepe di Rovo nei dintorni della città.

  Bruco ignoto.

#### Gen. 117. — Nemoria, Hb.

N. pulmentaria, Gn. — Estate ed Autunno: M. Fiorentino presi alcuni individui alla caccia alla Lanterna.

Bruco sull'*Ononis spinosa*.

Gen. 118. — Timandra, Dup.

T. amata, L. — Estate: frequente nelle selve del territorio sul far della sera sui cespugli di Quercia.

Bruco sulla Quercus robur, Holcus lanatus e Poa annua.

Gen. 119. — Acidalia, Hb.

A. vittaria, Hb.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sui fiori.
Bruco forse sulle *Graminacee*.

- A. contiguaria, Hb. Estate: M. Fiorentino, fossi del Guazzatore e di S. Valentino sulle siepi.

  Bruco ignoto.
- A. imitaria, Hb.—Estate: frequente in tutto il territorio nelle case.

  Bruco sulla *Poa annua* e *P. pratensis*.
- A. punctata, Tr.—Estate: un solo individuo sotto le foglie di un cespuglio di Quercia a M. Ragalo.

  Bruco ignoto.
- A. nemoraria, Hb. Estate: in tutte le selve del territorio sui cespugli di Coronilla e di Pungitopo.

Bruco sulla Coronilla varia.

A. degeneraria, Hb. — Estate ed Autunno: in tutto il territorio sulle Querce.

Pruco ignoto.

- A. subscriceata, Hw. (Pinguedinata, Z.) Estate: M. di S. Stefano, M. Ragalo, due individui sul Biancospino.

  Bruco sul Crataegus oxyacantha.
- A. incarnaria, H. S.—Estate: M. S. Pietro, M. Ragalo sulla Lupinella.
  Bruco sull'Onobrychis sativa.
- A. congruata, Z.—Estate: un solo individno a M. Fiorentino sotto le foglie di un Evonimo.

Bruco ignoto.

- A. emarginata, Hb.—Estate: comune nel territorio sulle siepi e nei prati.
  Bruco ignoto.
- A. muricata, Hufn. Autunno: M. Ragalo, due individui presi al lume della Lanterna a piedi ad una Quercia. Bruco ignoto.
- A. litigiosaria, Bdv.—Estate: ignoro la località dove fu catturata.
  Bruco ignoto.
- A. Acquitanaria, Const. Estate: M. Fiorentino, alcuni individui presi al lume della Lanterna.

Bruco ignoto.

A. inustata, H. S.—Estate: Monti di S. Stefano e Casenuove, frequente sull'Avellana.

Bruco sul Coryllus avellana.

A. strigaria, Hb.—Estate: M. S. Pietro sui cespugli di Quercia. Bruco ignoto.

(continua)

Il Naturalista Siciliano Anno XII

26

# Le metamorfosi del Conger vulgaris e del Conger mistax

### NOTA

#### del Dott. LUIGI FACCIOLÀ

In altro mio opuscolo (1) ho fatto conoscere l'esistenza di individui in uno stato di transizione dai Leptocephalus Morrisi e Köllikeri ai rispettivi Conger vulgaris e mistax. Ora debbo aggiungere che il L. Morrisi è preceduto da tre stati del L. inaequalis e il L. Köllikeri dai L. Haeckelii, Yarrelli, Bibroni e Gegenbauri. Le fasi di sviluppo delle due nominate specie di Conger si riassumono come segue.

## Conger vulgaris Cuv.

Prima fase.—È rappresentata dal L. inaequalis che descrissi nel 1883 (2). Questo ha il corpo molto compresso, la sua maggiore altezza ordinariamente si trova nella meta, posteriore della intiera lunghezza ove è doppia o pressochè di quella che esiste dietro il capo, ciò che gli dà un aspetto caratteristico. Il muso nei giovani è acuto, nei lunghi è più o meno ottuso. Le mascelle sono eguali, armate sino all'angolo della bocca di una serie di denti acuti e prismatici. Nella superiore ve n'ha da sei a otto per lato in avanti, indi da venti a ventidue di quasi metà più piccoli, più avvicinati e di uniforme grandezza. Nella inferiore sono da quindici a diciannove per lato, più grossi dei sei od otto notati. Sull' estremità di ciascuna ve ne sono due più grossi degli altri e al di sopra di quelli della superiore, che hanno forma di zanne, due intermedi minori. Una

<sup>(1)</sup> Sull'esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Leptocefalidi agli adulti corrispondenti. Natur. Sicil. Ann. XII, n. 5 e 6, 1893.

<sup>(2)</sup> Descrizione di n. sp. di Leptoceph. dello stretto di Messina. Atti Soc. Tosc. sc. nat. VI, fasc. 1.

narice anteriore da ciascun lato dell'estremità del muso munita di un cercine membranoso, che è il vestigio del tubo nasale, e una narice posteriore semplice innanzi l'occhio. Questo è più o meno ristretto sull'angolo della bocca ed inclinato in avanti, specialmente nei giovani. La fessura branchiale è obbliqua. La dorsale è molto bassa e nasce nella metà posteriore del corpo tanto più in dietro quanto più giovane è l'animale. L'ano si trova nel terzo posteriore della lunghezza, ma la sua distanza dall'estremo corrispondente varia dentro certi limiti pure a norma dell'età ed è tanto maggiore quanto più adulto è l'animale, il che dipende dal progressivo accorciamento del tubo digestivo. Nei più giovani è presso l'estremo posteriore. Sui lati del ventre scorrono due serie di punti per lo più disposti a paja obblique, i quali si fanno notare per la loro reciproca distanza sempre più grande a misura che si va in dietro e si continuano al di là dell'ano sopra i lati dell'anale. Lungo la base di questa pinna vi è un'altra serie di punti. Una serie comincia dalla base della codale e si porta in avanti lungo gli angoli di mezzo formati dai fascetti muscolari dei lati del corpo, molto variabile per estensione essendo talvolta limitata all'estremità posteriore e potendosi protrarre fino al principio dei punti del ventre che è un poco dietro la gola. Questo leptocefalo è molto comune nel mare di Messina, almeno in certe circostanze; io ne ho avuto più di trecento esemplari in una sola volta, perciò mi sorprende che altri non l'abbia descritto prima di me. I più piccoli, che sono rari, misurano 76 millim. e i più lunghi possono giungere a 140 millim. Su di un esemplare ho prese le seguenti misure:

| Lunghezza del   | corpo.    |       | •     |     |       | •     |    | • | 120 | millim. |
|-----------------|-----------|-------|-------|-----|-------|-------|----|---|-----|---------|
| Dall' estremità | anteriore | all'  | origi | ine | della | dorsa | le |   | 75  | >       |
| Dall'estremità  | anteriore | all'a | ıno   |     |       |       |    |   | 102 | *       |

Seconda fase.— In una seconda fase di sviluppo l'animale si distingue da quello che era principalmente pel muso mediocremente ottuso, per un numero scarso di denti situati a distanze irregolari e variabili, l'origine della dorsale un poco innanzi la metà del corpo, l'ano più o meno dietro il mezzo della lunghezza. Il corpo è tuttora di forma molto depressa e la disuguaglianza della sua altezza nella metà anteriore e posteriore è meno pronunziata. Da un individuo ho tolte le seguenti misure:

| Lunghezza del  | corpo .   |       |         | •     | ,    | •    | • | 119 | millim. |
|----------------|-----------|-------|---------|-------|------|------|---|-----|---------|
| Dall'estremità | anteriore | alla  | origine | della | dors | sale |   | 51  | *       |
| Dall'estremità | anteriore | all'a | no .    | •     | •    |      |   | 77  | »       |

Terza fase.—In questa il muso è molto ottuso quasi come nel L. Morrisi, la mascella inferiore è alquanto più breve della superiore, i denti mancano completamente, l'ano è un poco innanzi la metà della lunghezza, l'origine della dorsale verso l'unione del terzo anteriore col terzo medio della lunghezza. Il corpo è meno compresso, più uniforme. Da un esemplare ho ricavato le seguenti misure:

| Lunghezza del  | l corpo     . |          | ,   | •     | •       | • | 112 | millim. |
|----------------|---------------|----------|-----|-------|---------|---|-----|---------|
| Dall'estremità | anteriore     | all'orig | ine | della | dorsale |   | 54  | *       |
| Dall'estremità | anteriore     | all'ano  |     |       |         |   | 75  | · »     |

Quarta fase. — Corrisponde al tipico L. Morrisi Gm. in cui il muso è ottusissimo, la mascella inferiore alquanto più corta della superiore, mancano i denti o sono scarsi, rudimentari e di nuova formazione, il principio della dorsale è nel terzo anteriore, l'ano innanzi la metà della lunghezza, il corpo è cilindrico, più stretto e di uniforme altezza.

Da un esemplare ho tolte le seguenti misure:

| Lunghezza del  | corpo .   | •          |         | •       | • | 103 | millim.  |
|----------------|-----------|------------|---------|---------|---|-----|----------|
| Dall'estremità | anteriore | all'origin | e della | dorsale | • | 29  | *        |
| Dall'estremità | anteriore | all'ano    |         |         |   | 40  | <b>»</b> |

Quinta fase. — È una fase intermedia al L. Morrisi e all'animale coi caratteri definitivi, rappresentata da individui semitrasparenti, con le mascelle eguali, munite di denti, l'inizio della dorsale in direzione dell'apice delle pettorali, l'ano nel terzo anteriore della lunghezza e con minutissimi punti foschi sul piano superiore del capo e sui lati del dorso. Ancora non sono cancellati i punti che formano due serie lungo il ventre e tre serie dietro l'ano, meno evidenti quelli lungo la linea laterale. Uno di questi individui ha dato le seguenti misure:

| Lunghezza del corpo      |    | •         | •     |   | •       | • | 75 | millim. |
|--------------------------|----|-----------|-------|---|---------|---|----|---------|
| Dall'estremità anteriore | al | l'origine | della | ì | dorsale | • | 13 | *       |
| Dall'estremità anteriore | al | l'ano     |       |   |         |   | 27 | *       |

Sesta fase.—È raggiunta dai giovani normali del C. vulgaris nei quali il principio della dorsale e l'ano corrispondono allo stesso sito che hanno nella quinta fase ed è contrassegnata dalla scomparsa dei punti lungo il ventre e di quelli sopra i lati dell'anale, dall'apparizione di un ordine di punti lungo la base della dorsale e da colorazione fosca del dorso preceduta da due fascie longitudinali castagne molto spiccate.

Tra la prima fase di sviluppo del L. inaequalis e quella che corrisponde al L. Morrisi non vi è nei caratteri esteriori altra particolare somiglianza che nel sistema dei punti neri. Infatti differiscono considerevolmente per la forma del corpo e per quella del muso, per lo sviluppo dei denti, per la posizione dell'ano e il sito ove la dorsale ha principio. Ma l'esistenza di tutti gli stadi intermedi alle due forme, i quali si possono facilmente verificare quando si ha a disposizione un grande numero di esemplari, mostra chiaramente che queste differenze dipendono dall'età ed è la metamorfosi che dà allo stesso animale aspetti tanto diversi. D'altra parte lo studio della corda dorsale ci addimostra che nella prima fase del L. inaequalis è molto immatura rispetto a quella del L. Morrisi e che va a complicarsi sempre più nelle fasi intermedie.

Se da un giovane esemplare si asporta il fascio assiale che scorre tra i due foglietti dermo-muscolari del corpo, si vede costituito in alto da un cordoncino opaco che è il midollo spinale, in basso da due vasi che sono un'arteria e una vena e nel mezzo dalla corda trasparente sulla quale da ciascun lato si osservano per tutta la lunghezza delle linee trasversali che sembrano le linee di segmentazione ma sono invece le radici dei nervi spinali. Tra le dette linee se ne scorgono altre minori anche trasversali le quali al microscopio risultano da altrettanti aggregati di areole limitate da tramezzi appartenenti alla membrana fibrosa esterna che involge la corda. In direzione di questi aggregati vi è internamente una serie di pieghe trasversali estese a tutta l'altezza della corda e col margine libero convesso, le quali sorgono dalla membrana trasparente propria della stessa corda. Dietro il capo sono semplici e più ravvicinate, indi alle due estremità cominciano a dividersi in due pieghe minori divergenti che non si congiungono a quelle vicine e a misura che si va in dietro guadagnano in estensione a svantaggio delle pieghe da cui prendono origine fino ad uguagliarle, onde risulta un sistema di cavità ottagone di cui il lato superiore e l'inferiore sono rappresentati dai due profili della corda e perciò non chiusi da parete. Questa struttura noi vediamo conservarsi in tutti gli stadi di sviluppo dell'animale finchè non abbia raggiunto i caratteri normali. Nei giovani esemplari di L. inaequalis lunghi fino a 100 millim. la corda si trova per tutta la sua lunghezza allo stato membranoso senza traccia di vertebre nè di apofisi neurali ed emali. Nei più adulti appartenenti alla prima fase si trovano soltanto 2-4 vertebre formate, sebbene ancora poco consistenti, a cui sui succedono in avanti a regolari distanze dei tratti longitudinali in corrispondenza del profilo superiore ed inferiore della corda, opposti e paralleli, formati da ispessimenti del suo involucro trasparente e sono il primo accenno dei corpi vertebrali. Proseguendo in avanti questi tratti divengono mano a mano più corti fino a che del tutto scompariscono. È da notare che i tratti inferiori sono più brevi e che si dileguano prima dei superiori. Sulla stessa corda esiste un numero variabile di apofisi neurali primitive (1),

Ciò posto se negli altri Teleostei lo sviluppo delle due parti segue la stessa norma sarebbe appropriato dare il nome di apofisi ai processi primitivi verticali della corda distinguendoli in neurali ed emali e conservare quelle di lamine o archi rertebrali ai pezzi più larghi che a quelle si connettono e che prendono origine da cicleali già co stituiti. Ma nel linguaggio scientifico odierno i nomi di apofisi neurali ed emali equivalgono a lamine vertebrali superiori e inferiori. Per che volendo esprimere con un nome le produzioni succennate, le quali appariscono prima delle lamine, possono dirsi apofisi primitive o processi primitivi neurali ed emali.

<sup>(1)</sup> Nelle forme non molto immature dei leptocefali vediamo da ciascun lato della corda in alto una serie di apofisi situate a regolari distanze, strette, più o meno acuminate verso l'estremità superiore, dritte, verticali, le quali s'innalzano sino al limite superiore del midollo spinale senza congiungersi a quelle del lato opposto. Cominciando dall'estremità posteriore ripetonsi dopo le vertebre formate per un tratto più o meno considerevole di corda. In basso vi è un'altra serie di apofisi dai due lati, le quali cominciando dalla stessa estremità appariscono più tardi delle opposte e perciò si trovano meno sviluppate e in avanti cessano molto prima delle superiori. La formazione di queste apofisi è anteriore a quella delle lamine vertebrali. Difatti prima che queste lamine sieno comparse esse apofisi si trovano sulle poche vertebre esistenti verso l'estremità caudale della corda e nel caso che un certo numero di lamine partendo da questa estremità sono già formate sulle vertebre, le stesse apofisi si possono seguire isolatamente più in avanti. Le dette lamine sviluppandosi al di sopra e al di sotto dei corpi vertebrali vengono a congiungersi al margine anteriore e posteriore delle apofisi corrispondenti fino all'estremità, le quali perciò restano nel mezzo a guisa di pilastri e fanno parte di quelle sebbene se ne distinguano nettamente. Ma in seguito tendono a confondersi con la sostanza delle lamine.

ma sempre limitato all'ultima parte della sua lunghezza. Andando dall' estremità posteriore in avanti esse sono sempre meno sviluppate per ridursi ad una debole traccia che poi svanisce. Quelle che vengono dopo le vertebre sorgono direttamente dai lati della corda e poichè se ne osservano dei vestigi dopo che ogni accenno di vertebre rappresentate dai suddetti ispessimenti è cessato e possono trovarsi presso l'estremità posteriore quando nessuna vertebra è abbozzata, bisogna ritenere che appariscono prima che sia avvenuta la segmentazione della corda e indipendentemente dalle vertebre. Le emali sono meno sviluppate, corte ed ottuse e in minor numero delle neurali e per solito non se ne contano che da quattro a sei circa sul termine della corda.

Nella seconda fase dell'animale il numero delle vertebre formate è di poco maggiore, gli abbozzi delle vertebre e le apofisi neurali primitive si estendono più innanzi e qualche traccia di queste ultime non manca insino all'estremità anteriore della corda. Anche i processi emali sono alquanto più numerosi. Nella terza fase la formazione e lo sviluppo delle dette parti sono ancora più avanzati. Infine nel L. Morrisi la corda è divisa in tutta la sua estensione in segmenti cilindrici cartilaginosi, ma quelli presso la coda sono più maturi con principio di ossificazione; i processi superiori sono più evidenti dove prima erano poco accennati e si possono seguire facilmente da una estremità all'altra della corda. Esse abbracciano l'intiera altezza del midollo e sulle ultime sei vertebre o circa si connettono dai due lati ad'altrettante lamine che rappresentano gli archi superiori e che mancano nelle fasi precedenti; le apofisi emali sono in numero maggiore e conservano il carattere di essere brevi ed ottuse.

Essendo i singoli metameri in cui si trova divisa la corda già nettamente distinti fra essi si possono senza difficoltà enumerare con un debole ingrandimento al microscopio e si trova che sono 54 o poco più, secondo gl' individui, come nel C. vulgaris. Ora per acquistare intiera certezza che il L. inaequalis appartiene al Morrisi dovremmo riscontrare nel primo lo stesso numero di vertebre Se non che nella sua prima fase o mancano o sono limitate all' estremità posteriore della corda e nella seconda e terza fase nemmeno hanno raggiunto il numero definitivo. Ciò non ostante vi è un mezzo facile per riuscire all'intento e consiste nel noverare al microscopio le radici dei nervi spinali o meglio i loro rigonfiamenti ganglionari. Questi asportando il fascio assiale rimangono attaccati alla corda e costituiscono una serie su ciascun lato di essa, collocati immediatamente dictro le apofisi neurali esistenti. Infatti risultano essere 154 paja o alcune di più in rapporto col numero delle ver-

tebre. Un altro espediente che conduce ugualmente allo stesso fine è l'enumerazione dei fascetti muscolari di uno dei due lati del corpo poichè ogni fascetto coincide con una vertebra o un tratto di corda corrispondente. La maggior parte, si possono contare ad occhio nudo con un ago, ma per quelli al principio del tronco e sull'ultima porzione della coda si rende necessario l'uso del microscopio, essendo i primi meno evidenti e gli altri di più in più così stretti e ravvicinati che non si possono discernere separatamente. Questa operazione ripetuta sopra più esemplari in ciascuno dei tre primi stadi ha dato un risultato esattamente conforme al precedente relativo ai gangli nervosi. Del resto io ho assoluta certezza che tanto i fascetti muscolari quanto le radici dei nervi devono corrispondere a un egual numero di vertebre perchè lo stesso rapporto ho trovato costantemente sopra parecchi esemplari del L. Morrisi.

Un'altra prova soddisfacente dell'identità specifica del L. inaequalis col L. Morrisi viene offerta dalla forma e disposizione dei pezzi cartilaginosi che si attaccano all'ultima vertebra o all'estremità posteriore della corda e costituiscono una placca verticale (ipurale) e dal numero dei raggi codali che sostengono. In direzione della corda vi è un pezzo longitudinale ristretto nella sua parte anteriore, allargato e col margine convesso posteriormente. Al di sotto vi è un'altra lamina verticale quasi della stessa grandezza, che non è omogenea come la predetta poichè risulta di tre prolungamenti, uno sotto l'altro, che si dirigono in dietro. Il superiore e il medio di essi si partono dalla porzione ristretta dell'altro pezzo col quale si connettono, l'inferiore è l'apofisi emale molto sviluppata dell' ultima vertebra e quando questa non è ancora formata si attacca al punto corrispondente della corda. Tutti e tre congiungendosi formano in dietro un altro margine convesso. Alla placca superiore s'inseriscono da cinque a sei raggi codali, da quattro a cinque alla inferiore, ma nella somma sono nove oppure undici.

Un'ultima corrispondenza vogliamo notare tra i due leptocefali ed è nella forma dell'estremità radicale dei raggi pettorali. Questa estremità a differenza di quelli di altri leptocefali non presenta una testa con apofisi, ma è semplice e come troncata. Tale è pure nel *C. vulgaris*.

(continua)

Enrico Ragusa — Direttore resp.

| ANNO XII.                       | 8601                                                     | GIUGNO 1893                                                                                                                                                | N. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL N                            | ATUR                                                     | ALISTA SİCI                                                                                                                                                | LIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | GIORNAL                                                  | E DI SCIENZE NATURALI                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | SI PUB                                                   | BLICA OGNI PRIMO DI MESE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | ABB                                                      | ONAMENTO ANNUALE                                                                                                                                           | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ALTRI PAESI<br>Un numero s      | SEPARATO, CON T<br>SENZA                                 |                                                                                                                                                            | L. 10 x x 12 x x 14 x x 1 2 t x x 1 2 t x x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 1 x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 c x 0 |
|                                 |                                                          | he riguarda l' Amministrazione e l<br>RAGUSA, in Palermo, Via Stabile N.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | 80                                                       | MMARIO DEL NUM. 9.                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| E. Ragusa—. F. S. Montice verse | Note lepidotterol<br>alli — Intorno ad<br>ità di Palermo | nato dei coleotteri di Sicilia (cont<br>ogiche (cont.)<br>l alcuni Elminti del Museo Zoolog<br>(con una tavola) (fine).<br>n Fauna Marchegiana. I Lepidott | rico della R. Uni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| $\overline{}$ $nel$             | territorio di Ost                                        | imo (cont.).                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 |                                                          | del Conger vulgaris e del Conge<br>Anfibi Nebrodensi (cont.)                                                                                               | er mistax (cont.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | _                                                        | 180                                                                                                                                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ,                               |                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 |                                                          | PALERMO                                                                                                                                                    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                 | Stabili                                                  | mento Tipografico Virzì                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | •                                                        | 1893                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

ANNO XII.

**GIUGNO 1893** 

N. 9.

# IL NATURALISTA SICILIANO

#### CATALOGO RAGIONATO

DEI

### COLEOTTERI DI SICILIA

(Cont. ved. N. 1-2)

#### GEUTRUPINI

#### Belbeceras Kirby.

Geotrupes Latreille (1)

Typhoeus Leach.

#### Minotaurus Muls.

Typhoeus L. . . . Ghiliani, Romano, Reiche, De Stefani citano questa specie che è poco rara da noi. Il ♂ che si trova più comune della Q, ed è assai variabile negli appendici del protorace che sono spesso assai modificati, il corno

<sup>(1)</sup> Il sig. G. Jacobsohn ha pubblicato nel Horae Ent. Ross. 1892 pag. 245-257 un articolo sulla Sistematik der Geotrupini al quale ha risposto il sig. Edm. Reitter nella Wiener Ent. Zeit. pag. 272-278. Io ho notato le specie di Sicilia secondo il sistema tenuto nell'ultimo catalogo di Berlino. 1881; aspettando l'ultima pubblicazione del Reitter che è in corso di stampa, onde se ne sarà il caso, tornare sull'argomento.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

del mezzo diventa in alcuni esemplari piccolissimo, e quelli laterali si raccorciano a meno della metà. Si trova specialmente d'autunno, ed io, oltre dei dintorni di Palermo, ne ho pure del resto dell'isola.

#### CAUTHOTRUPES Jekel (1).

Douei Gory. . . . Questa specie descritta pure col sinonimo di Siculus Er.

è stata citata di Sicilia dal Romano (siculus), De Stefani, Steck e notata dal Baudi. Gli esemplari del'a
mia collezione provengono da Castelbuono, Piazza
Armerina e Castrogiovanni, dove però non sembra
sia comune.

#### GEOTRUPES Muls.

- spiniger Marsh. . . Ghiliani, Romano, Reiche, Steck e De Stefani citano tutti questa specie tanto comune, sotto il sinonimo di stercorarius, ed il Baudi me la noto. Io la posseggo in numerosi esemplari, specialmente raccolti nei dintorni di Palermo, fra' quali alcuni di un terzo della grandezza ordinaria e con la tinta cerulea nelle elitre assai accennata.
- mutator Marsh. . . Posseggo un solo esemplare, di questa splendida specie nuova per la Sicilia; l'ho raccolta nei dintorni di Palermo.
- hypocrita Serv. . . Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg la citano ed il Baudi me la notò. È comunissima e varia moltissimo nella grandezza; io suppongo che il Ghiliani e Romano citarono la vernalis L. che non è stata ritrovata in Sicilia, determinando così i piccolissimi esemplart di hypocrita.

#### THORECTES Muls.

laevigatus F. . . Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg, Steck e De Stefani la citano ed il Baudi la nota; è comunissima ed assai variabile; ad essa si riferisce certamente l'hemisphaericus citata dal Ghiliani. Io oltre che di Sicilia ne ho pure esemplari dell'isola d'Ustica e di Stromboli.

<sup>(1)</sup> Essai sur la classification naturelle des Geotrupes ect. par. I. Jekel Ann. Soc. Ent. France 1865 pag. 513-618.

- var. areolatus Reitter var. nov. Ebbi determinati varii esemplari di laevigatus sotto questo nome, dallo stesso sig. Reitter che certamente la descriverà nel suo prossimo lavoro, come pure la varietà seguente.
- var. romanus Reitter var. nov. Altra varietà determinatami pure dallo Reitter che mi rimando tre piccolissimi esemplari di laevigatus sotto questo nome.
- marginatus Poiret. . Per molti anni possedevo un solo esemplare di questa bellissima e distinta specie conosciuta oltre che d'Algeria di Sicilia, anche dal Jekel (siculus); l'ebbi donata dai fratelli Villa di Milano, ed è un esemplare grandissimo. Ne ebbi ultimameute altro esemplare simile da Messina assieme ad uno piccolissimo, uguale a quelli che il Jekel vide di Sicilia. Pare sia abbastanza rara (1).

#### DYNASTINI

#### Pentodon Hoppe.

- punctatus Villers. . Questa specie comunissima è citata dal Ghiliani, Romano (scarabaeus) (2), Reiche, Rottenberg, Steck, De Stefani, e notata dal Baudi. È comunissima in tutta la Sicilia, e si trova che cammina nei viali in campagna (3).
- m. testudinarius Ragusa. Posseggo un solo esemplare di questa mostruosità che molti entomologhi ritennero per specie nuova; l'ebbi da Castelbuono e la descrissi in questo periodico, Anno I, pag. 279-80, Tav. XI, fig. 5. Non ri-

<sup>(1)</sup> Romano cita tre Geotrupes sp.?, ed il Ghiliani cita pure una specie che egli riputava nuova, da lui trovata sull'Etna proprio al cratere (?).

Nel catalogo di Berlino al *Thorectes Sardous* Er. non so su quali dati, hanno posto pure per patria la Sicilia; ignoro assolutamente che sia stata trovata da noi.

<sup>(2)</sup> Egli cita pure una varietà con un grosso punto impresso lateralmente sul corsaletto.

<sup>(3)</sup> Non noto il *P. monodon* F., citato dal Ghiliani, nè l'algerinus Herbst citato dallo Steck e che ha pure un monodon per sinonimo, fintantochè non sia accertato che questa specie viva realmente in Sicilia; a me per quanti *P. punctatus* abbia raccolto, non ne ho ancora trovati con la sutura frontale unituberculosa, che è il carattere principale per distinguerla dall'algerinus.

trovandosi è impossibile peter pronunziarsi su questo curiosissimo coleottero (1).

#### Phyllognathus Eschscholtz.

- Silenus F. . . . Specie comunissima specialmente nelle parti boschive della Sicilia. È citata dal Romano, Ghiliani, De Stefani e notata dal Baudi. Io la posseggo in molti esemplari alcuni dei quali sono rimarchevolissimi per la piccola statura, di un terzo dell'ordinaria e la forma quasi liscia del corsaletto nei &, mancante di quella specie di profondo cavo.
- m. cephaletes (Dej.) Laboulbéne. Questa mostruosità di Sicilia descritta negli Ann. Soc. Ent. de France 1859 (2), è stata omessa nel catalogo di Berlino; essa è la copia fedele della mia m. testudinarius del Pentodon punctatus.

#### Orycles Illiger. (3)

- sasicorais L. . . È citata dal Ghiliani, Romano, Reiche, De Stefani e Steck; è comunissima prenderla al volo specialmente d'està verso l'imbrunire in campagna, ed in città attirata dal lume. Per me la ritengo una varietà della specie seguente (4).
- grypus III. . . . . Romano e Steck la citano e Baudi la nota. È comunissima tanto a Palermo quanto nel resto dell'isola.
- v. Razusae Riggio. Ne posseggo un solo esemplare che ho descritto nel Nat.

  Sic. Anno I, pag. 289 (5), ed al quale poi il Riggio
  nell'Anno II, pag. 16, con gentile pensiero impose il
  nome di var. Ragusae. Si distingue dal tipo per avere nel ceutro del pronoto un piccolo corno.

<sup>(1)</sup> Vedi mia nota Phyl. silenus m. cephalotes Dej. Nat. Sic, Anno VII, pag. 27-28.

<sup>(2)</sup> Nat. Sic. Anno VII, pag. 27-28.

<sup>3)</sup> Non è da attaccare importanza alla varietà descritta dal Romano ed alle esotiche specie Madagascaricus, Tarandus, Orion.

<sup>(4)</sup> Piccioli e Cavanna hanno trattato lungamente questa questione nei Resoconti delle Adunanze del Bull. Ent. Ital. pag. 4 a 10, dichiarandola essi pure, una varietà.

<sup>(5)</sup> Un'anomalia di Oryctes grypus Ill.

#### **PACHYPODINI**

#### Callicnemis Laporte.

Latreillei Lap. . . È citata dal Ghiliani, trovata all'arena di Catania, ma rarissima, sotto il nome di Pachypus truncatifrons Dej.

Posseggo due soli esemplari di questa bellissima specie e l'ebbi dal signor Vito Beltrami che li raccolsi a Licata.

#### Pachypus Latreille.

caesus Er. . . . . Questa specie è citata dal Reiche, Rottenberg (ne trovò una Q nel gennaio, presso Santa Maria di Gesù), De Stefani, ed è notata dal Baudi. In questo stesso periodico (1) ne ho stabilita la sinonimia; cosicchè alla caesus appartiene il siculus, citato di Sicilia, dal Ghiliani (Coelodera). Il P. candidas Petagna notato nel catalogo dal De Bertolini, è specie che vive in Corsica e non in Sicilia, e ne è sinonimo l'excavatus, citato dal Romano.

La P. caesus è comunissima a Palermo dal 15 al 25 ottobre, specialmente alla R. Favorita nel viale fiancheggiato d'oliveti, dove ne ho raccolto delle centinaja; varia moltissimo nelle dimensioni ed io ne posseggo esemplari piccolissimi ed altri tre volte più robusti. La Q che è attera, è assai rara, e bisogna correre dietro ai d'd' per poterla trovare nei profondi buchi che essa si scava. Il colorito delle elitre dei d'd', in alcuni esemplari è rosso bruno come quello del P. candidae Pet., ora per questi, io propongo il nome di var. intermedia.

(continua)

E. RAGUSA.

<sup>(1)</sup> Nat. Sic. Anno I, pag. 229-231.



#### NOTE LEPIDOTTEROLOGICHE

#### Stygia colchica HS.?

Nella collezione di lepidotteri del mio amico Failla, da me acquistata, trovai due esemplari di questo rarissimo lepidottero, sotto il nome di *Psyche muscella* Hb., così determinato dal Millière. Io ne possedevo sotto l'istesso nome (1) un terzo esemplare assai rovinato e da me preso il 2 luglio 1871 sulle Madonie, nella località detta la Carbonara, donde proviene anche uno dei due presi dal Failla e che porta la data del 15 luglio (6 di sera).

Nell'ottobre scorso, avendoli comunicati al signor R. Püngeler, egli me li rimandava dicendomi che il Dott. Staudinger glieli aveva determinati per colchica, determinazione che il Püngeler però metteva in dubbio, trattandosi di specie tanto simili tra di loro (colchica Led., Aethiops Stgr., Tricolor Led. e Psychidion Stgr.) e conosciuti solamente in pochissimi esemplari assai mal conservati.

In ogni caso la scoperta di una *Stygia* in Sicilia è interessantissima ed è sperabile che ulteriori ricerche diano degli altri esemplari freschi, onde potere pronunziarsi con sicurezza su questa specie.

#### Eusarca Interpunctaria HS.

Il signor Max Wiskott, ben noto lepidotterologo, ebbe la gentilezza di donarmi la rarissima Eusarca Interpunctaria HS., della quale il Failla scriveva: «Specie propria della Sicilia, non sappiamo da chi fu raccolta, citata nel catalogo Staudinger. Rarissima». Ora pare che sia stato il Ka. den che la trovò da noi, giacchè l'insetto del signor Wiskott porta all'etichetta «Sicilia, Kaden».

### Selidosoma Duponchelaria Lef.

Assieme alla specie precedente il signor Wiskott mi comunicava pure una Selidosoma ambustaria Hb. Q, assolutamente diversa da tutte le

<sup>(1)</sup> Pure determinatomi dal Millière.

mie ambustarie: è rosso-bruna con una fascia più chiara sulle ali superiori, nella quale vi è un punto un poco più oscuro che il colorito del resto delle ali; le due QQ, che io ho di ambustaria, differiscono dai or per le sole antenne, avendo le ali brune-nerastre senza traccia di fascia sulle ali superiori in una, ed appena accennata nell'altra. Disgraziatamente l'insetto comunicatomi dal sig. Wiskott durante il viaggio ebbe a soffrire dei guasti, ma io ritengo che questa farfalla sia la Selidosema Duponchelaria Lef. Q, la quale oltre all'essere diversa dall'ambustaria Hb. Q, ha pure, secondo il Failla, epoca diversa d'apparizione, giacchè fu presa dal Lefebvre in luglio 1824 nei boschi di Sperlinga (1), mentre l'ambustaria ha due generazioni, maggio e settembre.

#### Acidalia Consolidata Ld.

Ho preso, nei dintorni di Palermo, due esemplari di questa specie nuova per la Sicilia; l'ebbi determinata dal sig. Püngeler.

#### Acidalia Ochroleucata HS.

Altra specie nuova per la Sicilia e della quale il signor Püngeler, a cui la comunicai, mi scriveva che è mal collocata nel catalogo Staudinger, giacchè essa va posta vicino della turbidaria HS.

#### Cidaria Infidaria Lah.

Questa specie, citata dal Failla, è dubbio che trovisi in Sicilia. Gli esemplari così determinati nella collezione del Failla sono invece *Cidaria* salicata var. Ruficinctaria Gn.

#### Eupithecia nepetata Mab.

Tutti gli esemplari della collezione Failla, notati per scabiosata Bkh. erano invece semigrapharia HS. (nepetata Mab.); cosicchè è dubbio che la scabiosata si trovi da noi.

(continua)

E. RAGUSA.



<sup>(1)</sup> Al primo di agosto dell'anno scorso, mandai un giovane entomologo nei boschi di Sperlinga, onde riprendere questa rara e bella *Selidosoma*; ma cinque giorni di accurate ricerche ebbero un risultato negativo.

#### Fr. Sav. Monticelli

### Intorno ad alcuni ELMINTI

#### DELLA COLLEZIONE DEL MUSEO ZOOLOGICO

della R. Università di Palermo

(Cont. e fine v. N. prec.)

# Tetracotylidae.

### 1. Taenia tauricollis Chapman [1876].

Numerosissimi esemplari provenienti dall' intestino di un Nandù (Rhea americana), ritrovati nel novembre 1891.—Io li ho riferiti alla specie dello Chapman (1), perchè essi concordano con la descrizione data da questo A. della sua specie. Se, per altro, la descrizione dello Chapman è in molti punti incompleta, completa ed accurata, invece, è quella che dà lo Zschokke della Tuenia argentina, da lui pure ritrovata nella Rhea americana (2).

Nel determinare gli esemplari in parola ho potuto facilmente accorgermi che la *T. argentina* dello Zschokke per nulla differisce da questa in esame, e per esso, quindi, ancora dalla *Taenia tauricollis*, della quale, pare, come si rileva dal contesto, lo Zschokke ignorasse l'esistenza (3). Dal che ho concluso che le due specie *T. argentina* e *T. tauricollis* sono la stessa cosa (4). E siccome il nome dato dallo Chapman è più antico (1876), quello dello Zschokke (1888) cade in sinonimia del primo: si avrà quindi *T. tauricollis* Chapman=*T. argentina* Zschokke. Ma se a questo A. non può attribuirsi la spe-

<sup>(1)</sup> Proceed. Acad. Nat. Sc. Philadel., 1876, p. 14, con incisioni.

<sup>(2)</sup> Ein Beitrag zur Kenntniss der Vogeltaenien, in: Centr. f. Bakt. u. Parasit. II Jahr. 1888, pag. 41-46.

<sup>(3)</sup> Linstow, per altro, la registra solo nel Nachtrag al suo Compendium d. Helmintholog. 1889, pag. 47.

<sup>(4)</sup> Questa conclusione ha confermato l'esame di alcuni esemplari tipici di T. argentina che lo Zschokke, con la sua solita cortesia, ha voluto, dietro mia richiesta, inviarmi in esame.

cie, a lui si deve l'aver data esatta e minuta notizia della organizzazione di questa interessantissima specie di Tenia. La quale, per tutte le sue caratteristiche anatomiche e per la presenza di una vera ventosa anteriore protrattile, armata sul suo margine anteriore di una corona di minutissimi uncini (ciò che pare sia sfuggito allo Zschokke), e differente assai da quella che si osserva in certi Tetracotylus (1), merita di essere distinta dalle altre tenie anche genericamente. Ed io proporrei che essa costituisse, perciò, il tipo di un nuovo genere di Tetracotylidae (2), che chiamerò Chapmania. Le caratteristiche di questa possono essere così riassunte:

- « Capo rotondato, piccolo, con una ventosa anteriore protrattile ed armata sul margine anteriore di una corona di minutissimi uncini. Ventose piuttosto grandi, robuste, inermi. Proglottidi campanulate. Aperture genitali marginali, tutte da una sola parte. Testicolo unico. Ovario bilobo, ramoso ».
- « L' unica specie del genere è la Chapmania tauricollis Chapman, dell'intestino della Rhea americana».

Fra i moltissimi esemplari esaminati uno ve n'era che presentava l'anomalia che ho disegnata nella figura 6.—Quest'individuo era completo e misurava 18 cent. e 4 mill. e l'anomalia in parola consiste in ciò, che, a metà quasi della sua lunghezza, si osservava uno sdoppiamento, dirò così, della catena, una fenditura longitudinale che determina due branche, ciascuna costituita da ugual numero di proglottidi: quelle di una branca essendo più strette di quelle dell'altra. La branca più larga forma continuità con la catena: la branca più stretta posteriormente s'inserisce, insieme con l'altra, su di un anello normale della catena, ma, anteriormente, è libera e si vede chiaro che si è staccata dall'anello normale—col quale si articola il braccio largo—che è di tanto più largo del braccio largo, quanto è appunto la larghezza del braccio stretto, libero anteriormente.

Questa anomalia ricorda molto quella da me descritta, or non è

<sup>(1)</sup> Notizie su di alcune specie di Taenia, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Vol. V, 1891: v. a pag. 168-172 di questo mio lavoro.

<sup>(2)</sup> Famiglia dei Cestodi segmentati (Taeniosoma), secondo la classificazione dei Cestodi da me proposta: v. Monitore Zoologico Italiano, Anno III, n. 31, pag. 100-108.

Il Naturalista Siciliano Anno XII

molto (1), nel Bothriocephalus microcephalus. Come questa anomalia si è determinata nella Chapmania tauricollis, si può spiegare, più che con la ipotesi da me messa innanzi, a proposito del Both. microcephalus, di una finestratura preesistente-la quale non può ammettersi in questo caso, giacchè, come ho messo in evidenza, solo nei Botriocefalidi si danno finestrature che interessano più proglottidi consecutive, mentre nelle tenie, la finestratura è circoscritta ad una sola proglottide (2)-con quella recentemente emessa dal Moniez (3) di una intaccatura accidentale della catena, dovuta, p. e., ad un corpo estraneo, che è avvenuta, nel caso in esame, da avanti in dietro, dall'articolazione dell'ultima proglottide integra ed anteriore allo sdoppiamento. Interpetrazione questa del Moniez, della causa determinante la biforcazione accidentale della cateña dei Cestodi che, altre mie osservazioni sopra altri casi di biforcazione anteriore in altre Taenia (T. digonopora, T. crassicollis), mi fanno accettare. Rinunzio, quindi, alla ipotesi da me precedentemente emessa a proposito del Both. microcephalus; massime dopo, le giuste osservazioni a questa mosse, in riguardo della finestratura, dal mio collega Moniez. Ammessa la intaccatura, o laceramento, come la causa determinante la biforcazione della catena di un Cestode, sia d'avanti in dietro, che da dietro in avanti, che cosa avviene lungo le superficie di laceramento nelle due braccia della catena così determinatesi Si determina un processo di rigenerazione per risarcire i margini lacerati? Io credo di no, e che, invece, avviene solamente una sutura per ravvicinamento dei due lembi dorsali e ventrali della superficie di laceramento nelle due braccia della catena. In altri termini, avvenuta, p. e., la lacerazione, in una proglottide, le due metà, così formatesi, hanno ciascuna una superficie di rottura beante; ora i margini di questa cominciano a convergere e finalmente si uniscono; l'ectoderma così non si riforma, ma si salda, in quel punto, quello del ventre con quello del dorso della proglottide (metà), e non vi si

<sup>(1)</sup> Di una forma teratologica di Bothriocephalus microcephalus, in: Boll. Soc. Nat. Napoli, Vol. 4, 1890, pag. 128-130.

<sup>(2)</sup> loc. cit.

<sup>(3)</sup> Sur la bifurcation accidentelle que peut presenter la chaine des Cestodes et sur les anneux dits surnuméraires, in: Revue Biol. d. Nord. France, 3. Anné, N. 4, 1891.

osserva più soluzione di continuo: similmente la muscolatura somatica ventrale, si fonde con la dorsale e forma continuità con quella. La muscolatura del corpo, che, nel momento della lacerazione forma un anello aperto verso la superficie di rottura, in ciascuna delle due metà della proglotide, col ravvicinarsi dei lembi della superficie di laceramento di queste, tende a convergere verso il margine che si va ricostituendo: e, quando questo, con la sutura dei lembi (conseguente sutura ectodermica e muscolare somatica), si è riformato, si ricostituisce ad anello completo. In questo modo, io spiego, avvengono le cose e si completano le due metà della catena, dopo avvenuta la lacerazione, senza processo rigenerativo di parti. La stessa spiegazione può applicarsi, con una certa restrizione, specialmente riguardo alla muscolatura del corpo, nei casi di finestratura delle proglottidi, per ispiegare la continuità dell'ectoderma nella finestra senza pensare ad una rigenerazione di questa, che parmi, per la sua natura, anche volendolo, assai difficile ad ammettersi.



Nella collezione esiste pure, fra le altre Tenie che contiene, un lunghissimo frammento di Tuenia, disgraziatamente senza testa, riferito alla T. solium, emesso da una ragazzina di 10 anni, alla quale era stato somministrato un antelmintico. — Questo frammento presenta di particolare, che ha gli articoli triedri: in breve, è un tipico esemplare di Tenia triedra (1). Se appartenga esso alla T. solium, od alla T. saginata, io non saprei dire, stante l'assenza di capo: e tanto ciò è più difficile, in quanto il triedrismo è stato, a quanto pare, constatato tanto nell'una (T. saginata Trabut (2), quanto nell'altra specie (Zenker (3) T. solium); nè a me è riuscito dalle sezioni ricavare la forma dell' utero, che avrebbe potuto fornirmi indizio, a quale delle due specie il frammento potesse riferirsi. Ho voluto menzionare questo caso di T. triedra, perchè esso sarebbe l' undecimo finora constatato nelle tenie dell'uomo, come risulta dalla statistica di Neu-

<sup>(1)</sup> vedi in proposiro Leuckart. Mensch. paras. 2 Aufl. 1879-86, pag. 573-578, e Blanchard. Zool. med., Vol. I, pag. 363.

<sup>(2)</sup> Observations tératologiques sur un *Taenia saginata* à six ventouses et de forme triquétre, in: Arch. Zool. exp. (2) VII, 1889, pag. X.

<sup>(3)</sup> Secondo Davaine. Traité des Entozoaire, 2 edit. pag. XLVII, 1873 (cito da Neumann).

mann (1), che, riassumendo i 14 casi finora noti di Taenia triede scrive «....dont 9 rapportés avec plus o moins de certitude au T. saginata, 1 au T. solium ........ E se questa statistica vorremmo invocare, visto che la maggioranza dei casi di T. triedre dell' nomo si rapportano alla T. saginata, potremmo, con una certa approssimazione, inferirne', che anche nel caso, or ora riferito (11º), si tratti della T. saginata. Questo frammento di T. triedra presentava pure un'altra anomalia, che ho visto in una sola coppia di segmenti, e che ho rappresentata nella fig. 12. Si tratta di un segmento soprannumerario (\*), della forma ordinaria di simili segmenti, ed inserito nel modo solito, in uno dei segmenti costituenti la coppia triedra. Come in tutti i casi osservati di tenia triedra, l'apertura genitale di cia-. scuna coppia, si trova lungo il margine di congiungimento delle proglottidi, lo spigolo comune: l'apertura genitale del segmento soprannumerario non ho potuto ben riconoscere; ma a me sembra che, essa si trovi sul margine libero, e ciò dico con molta riserva, e non già lungo lo spigolo comune, disopra l'apertura della coppia di segmenti, alla quale esso appartiene.

# Tetrarhynchidae.

Nella collezione vi sono pure molti cestodi appartenenti a questa famiglia—che io mi riserbo di studiare ed illustrare largamente, ad altro tempo—raccolti: a. nelle carni del Luvarus imperialis (Dibothriorhynchus sp.),—b. nel fegato di Scymnus lichia (Dibothriorhynchus, e ch'è appunto il D. Scymni rostrati del Wagener) (2), che concordano

<sup>(1)</sup> A propos d'un ténia trièdre de l'espèce « Taenia perfoliata », Goeze, in: Revue vétérinaire, Septembre 1890, a pag. 478 (pag. 8 dell'estratto).

Se si tratta di caso di tenia triedra, come pare, bisogna aggiungere alla statistica quello recentemente menzionato dal *Coats J.*—A specimen of the prismatic variety of the *Taenia saginata* (mediocanellata), in: Glasgow Med. Journ., pag. 103-107.

<sup>(2)</sup> Entw. d. Cestoden, in: Nov. Act. Ac. Leop. Bd. XXIV, Suppl. pag. 81. Tab. XVIII, fig. 222-224. Nelle collezioni zoologiche del Museo di St. Nat. di Berlino [ho trovato, nella collezione di Wagener], degli esemplari—che devono esser certo i tipi di questa specie—provenienti dal peritoneo e stomaco di uno Scymnus rostratus di Nizza dove erano incistati. Gli esemplari portano il nome di Tetrarhynchus cisticus (N. 20001).

perfettamente con quelli trovati da me a Napoli nella Lamna cornubica e nello stesso Scymnus,—c. nella cavità del corpo della Raja oxyrhynchus (Dibothriorhynchus megacephalus),—d. nel Lagocephalus Pennanti, pesce raro nel mar di Sicilia, (Tetrabothriorhynchus, sp.)—e. nelle carni di Brama raji (Tetrabothriorhynchus), (an Anthocephalus gracilis Rud.? v. nota 1 a p. 224)—f. nel fegato, infine, di Orthagoriscus mola (il caratteristico Tetrabothriorhynchus elongatus (1) così comune e frequente).

A proposito di Tetrarhynchidi colgo l'occasione per ricordare che io ho riconosciuto in un esemplare raccolto dal D. Carazzi, a Spezia, nel Carcharodon Rondeletii (XI, 1887), la forma adulta del Dibothriorhynchus megacephalus Rud. (2), così comune nella cavità del corpo di differenti specie di Plagiostomi (3), e che finora, che io mi sappia, non era nota.

<sup>(1)</sup> v. in proposito le mie Contribuzioni alla fauna elmintologica del Golfo di Napoli, I. Ricerche sullo *Scolex polymorphus*, in: Mitt. Zool Stat. Neapel. Bd. VIII, Heft. 1, 1888, pag. 118, nota 1.

<sup>(2)</sup> Entozoor. Synops, pag. 129, 447, Tab. 2, fig. 7-8.

<sup>(3)</sup> Nel Museo di Berlino (Collez. Zoolog.) ho trovato un Dibothriorynchus adulto di considerevoli dimensioni raccolto, da Fischer in un Carcharias, sulle coste d'Africa [12,5 Br. 42,0 0 d. O. Africa, N. 405, Fischer. T. von Carcharias] molto somigliante a quello in parola, e che io credo, poter riferire al Dib. megacephalus. Nella stessa collezione ho riconosciuto pure il Tetrabothriorhynchus rugosum di Leuckart (1850), in un bellissimo esemplare, pure raccolto dal Fischer in un Carcharias [12,5 B 42,0 d. Gr. Ostafrica, N. 1104 — Tetrarhynchus von Carcharias, Dr Fischer]. Nelle collezioni, Wagener (N. 13210) vi è poi una larva Tetrarhynchus megacephalus, trovata nello stomaco di un Charcarias, ma senza indicazione di località.

Nel museo zoologico di Copenaghen, ricordo, a questo proposito, di aver trovato un grandissimo Tetrarhynchidae adulto, indicato come • Tetrarhynchus claviger? Leuckart af Haj. • che io credo di poter riferire, per tutte le sue caratteristiche, al Dibothriorhynchus attenuatus di Rudolphi. In questo caso la determinazione della specie è esatta, inquantocchè, il T. claviger di Leuckart, è sinonimo, appunto, del T. attenuatus Rud. Ed a questo proposito, io voglio ancora ricordare, che il Dibothriorhynchus (Tetrarhynchus) attenuatus e T. grossus Rud., devono ritenersi sinonimi. Questa specie è stata creata dal Rudolphi (Entozoor, synops, pag. 129-130, 447, Tab. II, fig. 9-10) per un individuo di ospite sconosci 10 [pesce], raccolto dal Tilesius nei mari del Giappone. Già, lo esame della figura, lascia sorgere il sospetto della sua identità col D. attenuatus, sospetto che l'esame del tipo di Rudolphi convalida. Nelle collezioni di

Più voglio dire ora, che nello stomaco di un Carcharias glaucus, preso nel golfo di Napoli nel 1892 (maggio), ho trovato una forma larvale molto caratteristica di Tetrarhynchidae—proveniente certamente dai resti di Plagiostomi che si trovavano nello stomaco—di cui, con molta probabilità, sarà ospite definitivo il Carcharias. Io lo riferisco con dubbio al Diboth. carchariae Rondeletii Wag. (1). In questo Charcharias, oltre a dei resti evidenti di Orthagoriscus mola (2)

Rudolphi a Berlino, io, infatti, ho trovato un « Tetrarhynchus poboscidibus retractis [poi corretto grossus Rud.]. In pisce Kamshatka vel Japonia maris am. Tilesius reperit, N. 1696 »—che deve ritenersi il tipo del T. grossus Rudolphi—, che, studiato comparativamente ai tipi del T. attenuatus (N. 1697-1698), non mi ha lasciato dubbio sulla identità delle due forme. Al Dibothriorynchus Wageneri, come propongo chiamare questa specie, (non potendo accordare la precedenza ad alcuno dei due nomi grossus ed attenuatus) è, certamente, affinissimo il Dibothriorhynchus linguatula van Beneden del cavo addominale e del peritoneo del Laemargus borealis, per il quale, il Lönnberg, ha creduto utile creare il nuovo genere Caenomorphus: sulla opportunità di un tal nuovo genere ritornerò poi a suo tempo.

- (1) Entw. d. Cestod. ecc. p. 80, Tab. XVI, fig. 210. Anche di questa specie esiste il tipo nella collezione di Wagener a Berlino « N. 20019, Tetrarhynchus (Cestodenblase Carcharias rondeletii), Nizza, 1.51.
- (2) A ciò dà peso il fatto che il Moniez ha riconosciuto il Tethrarhynchidae del fegato e dei muscoli dell' Orthagoriscus mola, in alcuni Cestodi di grandi dimensioni, trovati dal Barone de Guerne a Concarneau nell' intestino di una Oxyrhina glauca (Notes sur les Helminthes: le Gymnorhynchus reptans Rud. et sa migration, in: Comp Rend. Acad. Paris 1891. Seance 14 Dec. pag. 870) E qui mi permetta il mio egregio collega Moniez di osservargli che egli si è sbagliato nella determinazione della specie, inquantocchè non è il Gymnorhynchus (Anthocephalus) reptans Rud. che vive nel fegato e nelle carni dell' Orthagoriscus, sibbene il Gymnorhynchus (Anthocephalus) elongatus Wag. Il primo, invece, è comune nelle carni del Lepidopus argyreus, dove io l'ho ritrovato, e nelle carni della Brama raji, dove l'ha ritrovato il Wagener. Come io ho stabilito in altro mio lavoro, già citato nella nota 1 a p. 222, queste due forme larvali appartengono a due generi distinti, la prima al g. Dibothriorhynchus, la seconda al genere Tetrabothriorhynchus. Cosicchè si ha:
- 1. Dibothriorhynchus reptans Rud.=Gymnorhynchus reptans Rud.=Anthocephalus reptans Wagener, conosciuto solo allo stato larvale e che vive nelle carni di Lepidopus argyreus e della Brama raji.
  - Il Gymnorynchus horridus Goodsir, trovato da questo A. nell'Orthagoriscus

[il che mi fa pensare essere probabile che, tanto il Tetrabothriorhynchus elongatus del fegato e delle carni, che il Dibothriorhynchus gracile (1) del fegato delle pareti dello stomaco di questo ospite, possano trovare il loro ospite definitivo nei Carcharias, od in altri grossi Squali, che mangiano gli Orthagoriscus mola], ho trovato nello stomaco

mola (fegato) e da Diesing (Revision pag. 114) riferito al G. reptans, è certamente, invece, il Gymnorhynchus elongatus Wag.

- 2. Tetrabothriorhynchus elongatus Wagener—Anthocephalus (Gymnorhynchus) elongatus Wagener, che vive nelle carni e nel fegato, in grandissimo numero di individui, dell'Orthagoriscus mola. Moniez, ne ho trovato ora la forma adulta nell'intestino dell'Oxyrhina glauca. [L'Anthoceph. elongatus Rud. (Ent. Syn., p. 537-540, Tab. III, fig. 12-17)== Floriceps saccatus Blanch, è la stessa cosa dell'A. elongatus Wag.].
- (1) È questo il Tetrarhynchus gracile Wagener, nec Rudolphi (v. Diesing Revision pag. 111), che Wagener ha trovato nel fegato dell'Orthagoriscus mola, e che io ho pur ritrovato nel fegato e lungo le pareti dello stomaco, racchiuso nella sua caratteristica cisti. Questo verme pare fosse stato veduto dal Rudolphi, il quale col nome di Anthoceph. gracilis, ha indicati nella sua collezione, oltre al tipo della specie (N. 2203) proveniente dalla Brama Raji, (vedi Synops pag. 540, 541, N. 2), altre 5 bottiglie contenenti Tetrarhynchi: 1ª e 2ª del mesenterio di Centronoti glauci (N. 2212-1214, che sono certamente quelli di cui parla a pag. 539 della sua Synopsis, riferendoli all'Anth. elongatus, di che dubito), 3° del fegato di Orthagorischus mola. (N.2213), 4° del fegato dello stesso (N. 2215), 5º del mesenterio dello stesso (N. 2210). Io non ho trovato nella collezione i tipi dell'A. elongatus, ma, senza dubbio, i tetrarinchi del fegato di Orthagoriscus, (bottigl. 3.4) quantunque indicati come A. gracilis e mancanti di capo, sono da considerarsi i tipi dell'Ant. elongatus: quello contenuto nella bottiglietta 5, è, invece, certamente la stessa cosa del Tetrarhynchus gracile di Wagener. Cosicchè:

Dibothrorhynchus gracile Wagener = Tetrarhynchus gracilis Wagener = Anthocephalus gracilis Rud. (partim) in colletio, nec in Synopsis.

Il Tetrarynchus gracilis di Rudolphi (Synopsis, pag. 456) dell'Amodytes cicerelos è poi tutt'altra cosa: è certamente anch'esso un Dibothriorynchus, ed io ho altrove espresso il dubbio, che possa essere la stessa cosa del Dib. tenuis di Wedl (Elminti di Wimereux. in: Bull. Scient. cit. pag. 438).

Il Gymnorynchus reptans di Cobbold (Trans. Linn. Soc. vol. XXI, pag. 161-162, tab. 32, fig. 38-46), trovato nell'Orthag. mola, a parer mio, non è che il G. elongatus (Anth. elongatus), che egli non ha ben riconosciuto: ciò io deduco dall'esame della figura e dalla breve sua descrizione.

numerosissime penne di quaglie (Coturnix communis) e dei ventricoli di queste non digeriti. È questo, certamente uno strano ritrovato che mostra da un lato, la grande voracità degli Squali, e, dall'altro, che essi non scelgono il loro nutrimento, ma si nutriscono di ciò che trovano [ciò che del resto si constata ancora per altri pesci (p. e. per le sardine Clupea pilchardus) (1)], sia alla superficie, ciò che spiega anche la cattura degli Orthagorischus, sia al fondo (2). La cattura delle quaglie, fatta dal Carcharias in parola, è avvenuta, infatti, certamente, perchè ne ha trovate morte alla superficie dell'acqua.



#### CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

### I LEPIDOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

#### LEONELLO SPADA

(Cont. ved. Num. prec.

#### Gen. 120.— Zonosoma, Ld.

Z. lincaria, Hb.—Estate: M. Fiorentino, un solo individuo preso al lume della lanterna.

Bruco ignoto.

- Z. pupillaria Hb.—Primavera ed Estate: Selva Simonetti sulle Querce.
- Z. pendularia, L.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sui tronchi di Betula.

Bruco sulla Betula alba.

<sup>(1)</sup> v. Pouchet G. «La Question de la Sardine » e le mie note elmintologiche «Sul nutrimento e sui parassiti della Clupea pilchardus », in: Boll. Soc. Nat. Napoli, 1887, pag. 85.

<sup>(2)</sup> I Plagiostomi pelagici infatti, si cibano anche di animali di fondo che vanno a ricercare lungo le coste: v. in proposito il mio citato lavoro sullo Scolex polymorphus, pag. 149, nota 1 e 2, dove ho messo in evidenza questo fatto.

#### Gen. 121. — Macaria, Curt.

M. signata, Hb. — Estate ed Autunno: prati di Rigo, valli dell'Aspio e del Musone sulle Graminacee.

Bruco sulla Poa annua ed Holcus lanatus.

M. notata, Hb.—Estate ed Autunno: M. Fiorentino, M. S. Pietro e Selva Simonetti sul Pungitopo.

Bruco sul Ruscus aculeatus.

Gen. 122. - Nychiodes, Ld.

N. amigdalaria, Hb.—Principio di Estate: dintorni di Osimo e M. di S. Stefano sui tronchi di Mandorlo.

Bruco frequente sull'Amigdalus comunis.

N. lividaria, Hb.— Autunno: un solo individuo sotto le foglie di Pruno a M. Ragalo.

Bruco sul Prunus domestica e P. spinosa.

Gen. 123. — Gnophos, Tr.

G. sordaria Hb.— Estate ed Autunno: M. Ragalo un solo individuo in una siepe di Biancospino.

Bruco ignoto.

G. operaria, Hb.—Estate: M. Fiorentino, due individui ottenuti da vari bruchi trovati sul Caprifoglio.

Bruco sulla Lonicera caprifolium.

Gen. 124. — Halia, Dup.

H. vincularia, Trr. — Estate: frequente nei boschetti e nei giardini del territorio sull' Uva spina.

Bruco sul Ribes grossularia.

Gen. 125. — **Eubolia**, Bdv.

E. pumicaria, S. V.—Estate: M. Fiorentino e Selva Simonetti sui cespu gli di Quercia.

Bruco ignoto.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

29



Gen. 126. — Scodiona, Bdv.

S. emucidaria, Hb. — Estate: Fosso del Guazzatore e di Scaricalasino, quattro individui ottenuti da vari bruchi trovati sui Salici.

Bruco sul Salix caprea e S. viminalis.

Gen. 127. — Aspilates, Tr.

A. gilvaria, S. V.—Estate: M. Ragalo e Monti di S. Stefano sulla Ginestra.

Bruco sullo Spartium Scoparium e S. Junceum.

A. ochrearia, Rossi—Estate: Valli dell'Aspio, Musone e fosso di Scaricalasino sui margini dei fossi.

Bruco ignoto.

Gen. 128. — Eusarca, H. S.

E. badiaria, H. S.—Estate: Boschetto Butteri, un solo individuo sul Bossolo.

Bruco sui Buxus sempervirens.

**E.** interpunctaria, H. S.—Estate: dintorni di Osimo: un solo individuo ottenuto fra i tanti bruchi trovati sullo Spincervino.

Bruco sul *Rhamnus catartica*.

Gen. 129. — Sterrha, Hb.

S. Sacraria, L. — Estate ed Autunno: M. S. Pietro e M. di S. Stefano sulla Robinia.

Bruco sulla Robinia pseudoacacia.

S. anthophillaria, Esp.— Estate: un solo individuo assieme al tipo a M. S. Stefano.

Bruco ignoto.

Gen. 130. — Triphosa, Stph.

T. dubitata, L. — Estate: frequente nel territorio sulle siepi di Spincervino ma difficilissima a potersi prendere perfetta. Bruco sul *Rhamnus cathartica*.

#### Gen. 131. — Cheimatobia, Stph.

C. brumata L.—Estate ed Autunno: su varie piante da frutto in tutto il territorio specialmente sul Pesco, Pero, Melo e Lazzeruolo.

Bruco sul Prunus persica, Pyrus comunis, P. malus e Mespilus azzarolus.

Gen. 132. — **Fidonia**, Tr.

F. fasciolaria Nott.—Estate: M. S. Pietro e Boschetto Simonetti sui Pini. Bruco sul *Pinus pinea* e *P. maritima*.

Gen. 133. — Anisopterix Steph.

A. aceraria, Schiff.—Estate: frequente nel territorio sull'Oppio.

Bruco sotto la corteccia di Acer campestre.

Gen. 134. — Uropterix, Leach.

U. sambucaria, L.—Estate ed Autunno: M. Ragalo e dintorni di Osimo sul Sambuco.

Bruco sul Samtucus nigra e S. ebulus.

Gen. 135. — Pygmaena, Bdv.

P. homocromata, Mal.—Estate: Boschetto Butteri e Simonetti sulla Laurina.

Bruco sulla Daphne Laureola.

P. fusca, Sch.—Estate: un solo individuo a Fonte Magna sull'Ortica.
Bruco ignoto.

Gen. 136. — Cimelia, Ld.

C. marginata, Hb.—Estate: dintorni di Osimo sul Pero e sul Melo.

Bruco sul Pyrus comunis e P. malus..

Gen. 137. — **Lythria**, Hb.

L. purpuraria, L.—Estate: M. S. Stefano, M. Ragalo e dintorni di Osimo a piedi alle siepi di Spincervino.

Bruco sul Rhamnus cathartica.

#### Gen. 138. — **Eupithecia**, Curt.

E. abietria. —Estate: M. Ragalo, Prati di Rigo ed in tutti i giardini e Boschetti sui fiori di Robinia.

Bruco sulla Robinia pseudoacacia e R. viscosa.

#### Gen. 139, — Eugonia, Hb

E. quercinaria, Hufn. — Estate: M. Fiorentino, M. S. Pietro, Monte di S. Stefano e Selva Simonetti, sotto le foglie dei cespugli di Quercia.

Bruco sulla Quercus robur e Q. ilex.

#### Gen. 140. — Calamia, Hb.

C. phragmitidis, F.— Primavera ed Estate in tutto il territorio sulle piante di palude e particolarmente sulla Canna palustre.

Bruco sulla Medicago sativa e Phragmites comunis.

#### Gen. 141. — Pellonia, Dup.

P. vibicaria, L. — Estate: Monti di S. Stefano, M. Ragalo, M. Torto e Casenuove tra le erbe.

Bruco sullo Spartium junceum.

P. v. unicolorata, Esp.—Estate: un solo individuo a S. Stefano assieme al tipo sulla Ginestra.

Bruco sulla stessa pianta.

#### Gen. 142. — Rumia, Dup.

R. crataegata, L. (luteola L.).— Primavera ed Estate: in tutto il territorio nelle selve e nei giardini.

Bruco sulla Quercus ilex e Crataegus oxyacantha.

#### Gen. 143. — Boarmia, Tr.

B. consortaria, F.—Estate: in tutto il territorio nelle selve sotto le foglie dei cespugli.

Bruco sulla Quercus pedunculata e Q. ilex.

B. consortaria, ab. consobrinaria, S. V.—Estate: assieme al tipo nelle Selve.

Bruco sulla Quercus ilex.

E. punctularia, Hb. — Estate ed Autunno: in tutto il territorio sulle Querce.

Bruco sulla Quercus robur.

B. crepuscularia, S. V.—Estate: frequente nel territorio assieme al tipo sull'Elce.

Bruco sulla Quercus robur e Q. ilex

Gen. 144. — Ortholita, Hb.

O. unicolorata, F.—Estate: Monti di S. Stefano, Prati di Rigo e Boschetto Simonetti sui prati erbosi.

Bruco sullo Spartium junceum.

O. plumbaria, F.—Primavera ed Estate: in tutto il territorio sul Trifoglio.

Bruco sul Trifolium pratense e Lolium perenne.

Gen. 145. — Eucosmia, Stph.

- E. montivagata, Dup.—Estate: in tutto il territorio sulla Pastinaca.
  Bruco sulla Pastinaca sativa.
- E. emarginata L.— Estate: Monti di S. Stefano ed in tutti i boschi del territorio sull'Avellana.

Bruco sul Corylus avellana.

Gen. 146.—Lygris, Hb.

L. populata, L. — Primavera ed Estate: in quasi tutto il territorio sul Pioppo.

Bruco sul Populus alba.

Gen. 147. — Cidaria, Tr.

C. scripturata, L.—Primavera ed Estate: in quasi tutto il territorio sui prati.

Bruco sul Bromus mollis.

C. malvata, Rdt.—Estate: in tutto il territorio sui fiori di Malva.

Bruco sulla Malva sylvestris.

C. tristata, L.—Primavera ed Estate in tutte le selve del territorio sotto le foglie.

Bruco sulla Betula alba e Galium verum.

- C. corylata, F.—Estate: M. Cerno e M. Bel Respiro sull'Avellana.

  Bruco sul Corylus avellana.
- C. bilineata, L.—Primavera in tutto il territorio: frequente sulla viola mammola.

Bruco sulla Viola odorata.

C. unungulata, Hfn.—Estate e principio di Autunno: due individui sulla Burbomaca.

Bruco sull'Ononis spinosa.

- C. niveata, Rbr.—Estate in tutto il territorio sulle siepi di Biancospino.

  Bruco ignoto.
- C. designata, H. S.—Estate: M. Ragalo e Monti di S. Stefano sulla Ginestra.

Bruco forse sullo Spartium junceum.

C. lugubrata, H. S.—Estate: in tutto il territorio sul crepuscolo, sulle Rose e Biancospino.

Bruco sulla Rosa canina e Crataegus oxyacantha.

C. fluctuata, L.—Estate: M. Fiorentino, Guazzatore e fosso di S. Valentino sul Biancospino.

Bruco sulla Rosa canina.

C. rivata, Hb.—Primavera ed Estate: M. Fiorentino due 3' ottenuti da bruchi trovati in un Cipresso.

Bruco sul Cupressus sempervirens.

C. albulata, L.—Primavera ed Estate: frequente nel territorio sul Lampone.

Bruco ignoto.

C. hastata, L.—Estate: comune in tutto il territorio sul crepuscolo, nelle selve e sui Pioppi.

Bruco sul Populus alba.

C. cuprearia, H. S.—Estate un solo individuo a M. Fiorentino alla caccia alla Lanterna.

Bruco ignoto.

- C. galiata, S. V. Primavera ed Estate: frequente nel territorio, nelle selve sotto le foglie dei cespugli e sui tronchi di Quercia. Bruco sul Galium verum.
- C. promixtaria, Hw.— Estate: M. Ragalo, un solo individuo alla caccia con la Lanterna.

Bruco ignoto.

C. ocellata, L.—Estate: M. Fiorentino un solo ♂ alla caccia alla Lanterna.

Bruco ignoto.

(continua)

# Le metamorfosi del Conger vulgaris e del Conger mistax

#### NOTA

#### del Dott. LUIGI FACCIOLÀ

(Cont. v. N. pr.)

Gettando ora uno sguardo al complesso delle modificazioni che sopporta l'animale nelle sue fasi di sviluppo si osserva in primo luogo che dalla forma molto depressa che ha primitivamente passa alla forma cilindrica. Esso si allunga per tutta la seconda fase, al termine della quale può avere raggiunto 140 millim. Nella terza fase comincia a rotondarsi e nel tempo stesso a restringersi e ad accorciarsi, e così continua per tutta la quarta fase. Alla fine della quinta fase è di circa metà più corto di quello che era nel suo massimo allungamento. Il muso puntuto e molto ristretto nei più giovani diviene sempre più ottuso. Ciò produce un mutamento nella posizione delle narici anteriori che da laterali che erano si trovano portate sul davanti del muso. Il sistema dei denti provvisori, molto sviluppato anco nei più giovani, differisce notevolmente da quello dei denti permanenti che li sostituiscono dopo un lasso di tempo. Rimarchevolissima è la forma e disposizione dell'occhio nella giovine età. Progredendo lo sviluppo dell'animale esso mano mano si arrotonda. La pinna dorsale, come rilevasi dalle surriferite misure, si protrae sempre più in avanti e non raggiunge il limite definitivo che nella quinta fase, ma in questa e nella precedente il suo maggiore avvicinamento al capo in parte dipende dall'accorciamento del corpo. Così pure l'anale si allunga a misura che l'intestino si accorcia. Dopo ciò è da osservarsi che la forma depressa del corpo non comincia a trasformarsi nella rotonda se non dopo che l'animale ha di già assunto o è sulla via di assumere alcuni dei caratteri che lo avvicinano al L. Morrisi, come l'ottusità del muso, la bocca inerme, la posizione più avanzata dell'ano e la maggiore estensione della dorsale.

Fra tanti mutamenti il sistema dei punti ornamentali si conserva inalterato. Abbiamo visto che nel L. inaequalis le due serie di punti che discorrono sui lati del ventre si continuano oltre l'ano, ma divenendo sempre più distanti ed essendo l'ano collocato molto in dietro, pochissimi sono tuttora quelli che esistono al di sopra della pinna anale; in seguito al progressivo accorciamento dell'intestino quelli che figuravano ai lati del ventre si trovano trasformati nelle serie di punti sopra i lati dell'anale. Questi punti si fanno distinguere da quelli del ventre per essere più piccoli e poco discernibili perchè i singoli cromatofori ai quali corrispondono hanno perduto quei numerosi prolungamenti che caratterizzano i punti del ventre e della linea laterale.

#### Conger mistax Delar.

Prima fase.—Corrisponde al L. Haeckelii Kaup. Questo ha il corpo di forma regolare, stretto e molto sottile, ma sulla radice della coda è un poco più spesso di quanto immediatamente innanzi, formando ivi un leggiero risalto. La sua maggiore altezza comprendesi 12 volte o all'intorno nella totale lunghezza. Il muso è mediocremente lungo ed è acuto. Le mascelle di eguale lunghezza, armate dall'estremità all'angolo della bocca di una serie di denti i quali per forma, numero e disposizione somigliano a quelli del L. inaequalis, ma i due dell'estremità inferiore della mandibola sono più brevi e meno incurvi e talora dritti e quasi orizzontali. Una narice anteriore presso l'estremità del muso su ciascun lato, una posteriore innanzi l'occhio, semplice e quasi indiscernibile. Questo è più o meno ristretto sull'angolo della bocca ed inclinato. L'apertura delle branchie è un pochino distante dal mezzo dell'altezza come dal profilo inferiore, non obliqua. L'origine della dorsale e l'ano sono difficili a scorgersi sulle due pieghe trasparenti che in dietro ingrandiscono l'altezza del corpo. La detta pinna si trova nell'ultimo quarto, l'ano nell'ultimo nono o decimo o undicesimo della lunghezza del corpo. La codale è acuta. Due serie di punti neri sui lati del tubo digestivo dalla gola all'ano, posteriormente meno avvicinati che in avanti. Sulla base dell'anale mancano del tutto. In questo stato l'animale può raggiungere la lunghezza di 122 millim. Gli esemplari piccoli, lunghi almeno 52 millim., hanno il muso acutissimo, gli angoli mandibolari sporgenti, l'occhio più ristretto inferiormente, l'ano e il principio della dorsale più in dietro. In un individuo di ordinaria grandezza ho preso queste misure:

| Lunghezza del  | l corpo . | •         |    | •     | •       |    | • | 111 | millim.     |
|----------------|-----------|-----------|----|-------|---------|----|---|-----|-------------|
| Dall'estremità | anteriore | all'origi | ne | della | dorsale | Э. | • | 88  | •           |
| Dall'estremità | anteriore | all'ano   |    | _     |         |    | • | 100 | <b>&gt;</b> |

Seconda fase.—È rappresentata dal L. Yarrelli Kaup, il quale si distingue dal precedente per avere il corpo più largo di un terzo circa, nel quale diametro può avere 13 millim. al massimo, meno assottigliato, l'ispessimento presso l'estremità posteriore più sensibile, il profilo del capo alquanto incavato fra gli occhi, da questo punto all'estremità della mascella più convesso, il muso meno ristretto sull'estremità, la narice anteriore con un lieve risalto all'intorno, la dorsale nel terzo posteriore, l'ano almeno nell'ultimo quarto della lunghezza del corpo, la codale un po' ottusa, una serie di punti lungo l'anale oltre quelli del ventre. Da un individuo ho tolte le seguenti misure:

| Lunghezza de   | l corpo   |    |             | •     | •       | • | 125 | millim. |
|----------------|-----------|----|-------------|-------|---------|---|-----|---------|
| Dall'estremità | anterior  | €. | all'origine | della | dorsale |   | 86  | >       |
| Dall'estremità | anteriore | •  | all'ano .   |       | •       | • | 108 | >       |

Terza fase. — Corrisponde al L. Bibroni Kaup, il quale ha il corpo meno compresso del precedente, l'estremità posteriore è anche più muscolosa e più stretta. Per grandezza comunemente lo somiglia, ma non offre mai le sue massime dimensioni. Delle due mascelle l'inferiore sovente è più corta. I denti sono radi, talvolta ridotti a uno o due e possono mancare in una mascella o in un lato di mascella. L'occhio, le narici, l'apertura branchiale, i punti neri sono come nel L. Yarrelli, ma l'ano è più innanti, verso l'unione del terzo posteriore col terzo medio della lunghezza, la dorsale nella metà posteriore e termina innanzi il terzo posteriore. La codale è più larga, più ottusa. Da un esemplare ho ricavato le misure seguenti:

| Lunghezza del  | corpo .   | •         |    | •     | •      | •  | • | 113 | millim. |
|----------------|-----------|-----------|----|-------|--------|----|---|-----|---------|
| Dall'estremità | anteriore | all'origi | ne | della | dorsal | e. | • | 53  | *       |
| Dall'estremità | anteriore | all'ano   |    |       |        |    |   | 68  | *       |

Quarta fase.—In questa è l'animale conosciuto col nome di L. Gegenbauri Kaup. Il suo corpo è più spesso, più corto e più basso di quello Il Naturalista Siciliano Anno XII



del Bibroni. L'estremità posteriore è anche più robusta ma più stretta. Il muso più ottuso sull'estremità, la mascella inferiore più breve della superiore, l'una e l'altra interamente sprovvedute di denti (1), l'occhio meno ristretto sopra l'angolo della bocca, non inclinato o leggermente, le narici anteriori con brevissimo tubo. La dorsale occupa più di due terzi della lunghezza, l'ano è innanzi il mezzo della lunghezza. La codale è più larga e più rotondata, le porzioni adiacenti della dorsale e dell'anale più sviluppate. I punti neri come innanzi. Da un individuo ho preso le misure qui appresso:

| Lunghezza del corpo      | •     | •      | •      | •    | •       | • | • | 99 | millim.     |
|--------------------------|-------|--------|--------|------|---------|---|---|----|-------------|
| Dall'estremità anteriore | all'o | origin | e dell | la c | dorsale |   | • | 25 | *           |
| Dall'estremità anteriore | all'a | ano    |        |      |         | _ |   | 43 | <b>&gt;</b> |

Quinta fase.—È rappresentata dal L. Köllikeri Kaup, che ha il corpo cilindrico e più stretto del Gegenbauri. In quanto alla lunghezza vi sono esemplari lunghi come questo, ed esemplari più corti quasi di un terzo che sono anche i più stretti. Il muso è come nel Gegenbauri, ma più rotondato, conico, l'estremità della mandibola più ottusa, non vi sono denti, l'occhio ora quasi circolare ora un po' ristretto inferiormente, col margine superiore splendente di un bellissimo giallo d'oro, che anche si osserva negli stati precedenti benchè sia meno evidente. La dorsale è più vicina al capo da cui dista quanto la lunghezza di questo e nei più corti anche di meno. L'ano è di poco più innanzi. La codale è più larga e quasi troncata posteriormente. I punti neri disposti allo stesso modo, soltanto quelli del ventre in prossimità all'ano sono in ciascuna serie molto ravvicinati. Da un esemplare ho preso le seguenti misure:

| Lunghezza del corpo                        | ,       |   |   | 89 millim.  |
|--------------------------------------------|---------|---|---|-------------|
| Dall'estremità anteriore all'origine della | dorsale | • |   | 19 •        |
| Dall'estremità anteriore all'ano           | •       | • | • | <b>36</b> • |
|                                            |         |   |   | (continua)  |

<sup>(1)</sup> Giudico che il Kaup sia incorso in equivoco quando nella brevissima descrizione originale del *L. Bibroni* e del *L. Gegenbauri* scrisse che il primo è senza denti visibili e il secondo con denti appena percettibili. Invece quello ha scarsi denti visibili e questo è interamente privo di denti.

#### F. MINÀ-PALUMBO

# Bettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. V. N. 6)



Per agevolare, e completare lo studio dell'Ofidofauna Sicula trascriverò la descrizione data dal Dott. Camerano per guida.

Capo relativamente piccolo, piano superiormente o leggermente inclinato dagli occhi all'apice del muso: allargato nella regione temporale, poco distinto dal tronco: muso più o meno arrotondato; la mascella superiore anteriormente più lunga della inferiore. Otto sopralabiali, una preoculare, 2 postoculari; piastre sopraoculari piccole; piastra frontale larga anteriormente, la rostrale meno alta, e meno ripiegata sulla parte superiore del capo della *C. austriaca*.

Collo poco distinto, tronco rotondato, piano inferiormente con gli angoli dei lati poco spiccati, ?1 serie di scaglie, scudetti ventrali da 170 a 200; coda corta, scaglie dorsali 7, scudetti sottocaudali da 55 a 71 paia.

Colorazione degli adulti. Tinte fondamentali superiormente grigiastre, grigio-biancastre, o grigio-brunastre; fianchi rossastri per causa di molte macchie puntiformi rosse. Sui fianchi corrono spesso due fascie scure, di intensità variabile prodotte da molte macchie puntiformi nerastre: sul dorso alcuni hanno due fascie longitudinali analoghe a quelle dei fianchi. Parti inferiori di color giallo-canarino più o meno vivace.

Sul capo una macchia trasversale semilunare sulle profrontali, che piegasi ai lati del capo fino all'angolo anteriore dell'occhio. Nella regione della nuca e collo vi sono due macchie longitudinali più o meno estese, unite o separate fra loro, che sfumandosi si estendono sulle parietali, sul capo le altre parti sono più o meno picchiettate di nerastro.

Ai lati del capo una striscia nera va dall'angolo posteriore dell'occhio all'angolo posteriore della bocca. Lati del capo, regione preoculare sono più o meno picchiettate di nero, le sopralabiali postoculari sono bianche. Sul dorso vi è una serie di macchie trasverso-oblique, che provengono dalla fusione di due serie di macchie alternate, talora nella regione anteriore del dorso le macchie trasverse tendono a saldarsi in linea a zig-zag. Sui fianchi vi sono due serie di macchie nere alternate fra loro e colle dorsali, e talvolta le serie superiori dei fianchi si uniscono con le dorsali, e quelli della serie inferiore con quelle della regione ventrale. Nella regione del collo si nota lateralmente una macchia nera allungata, che si piega per un tratto più o meno lungo sotto la gola poco al

di là dell'angolo della bocca, senza fondersi con la striscia nera che discende dall'angolo posteriore dell'occhio.

Parti inferiori molto macchiate di nero, ora si dispongono ai lati degli scudetti ventrali e lasciano una siriscia mediana chiara, talora si uniscono nella parte mediana, e restano le macchie chiare nei lati.

Per la Sicilia si trova a Modica, per l'Italia nel Piemonte, Canavese, nell'Alersandrino, Casalasco, Langhe, Susa, Andenno, Valdieri, Ceppomerelli, valle Anzasce, Veneto, Emilia, Toscana, Romano, Liguria, non è stata trovata in Sardegna.

Così ho completato l'enumerazione degli Ofidi Nebrodensi, e profittando del lavoro del Dott. Camerano ho descritto più brevemente tutti gli Ofidi trovati nella nostra Isola, perchè molto resta ancora a ricercare sopra questi Vertebrati, così si avrà una buona guida.

#### Ordine Anfibi = Batrachi Bnp.

Gli Anfibi differiscono dagli Ordini precedenti, hanno quattro piedi il corpo è rivestito di pelle nuda, viscida senza squame, il corpo è corto depresso, o rotondato ed allungato con coda, testa unita col corpo senza collo apparente, palpebre mobili, nessun foro uditorio apparente all'esterno. Hanno il cuore con un sol ventricolo ed una orecchietta, due polmoni eguali, respirazione con branche nella prima età, polmonale nello stato adulto, perciò provano una specie di metamorfosi nel loro sviluppo presentando forme differenti: le rane o rospi uscendo dall' uovo han forma e movimenti come i pesciolini e respirano con branche esterne, il corpo va ingrossando, e la coda si allunga in forma compressa, allora hanno il nome volgare di girini.

In seguito sviluppandosi il corpo compariscono gli arti posteriori e poi quelli anteriori, allora il capo si appiana, e la coda va diminuendo, le branche si obliterano, i polmoni cominciano a funzionare, il sistema sanguigno si trasforma interamente, vene ed arterie si dispongono altrimenti per completare la circolazione negli adulti, allora l'animale ha preso la forma definitiva.

L'accopiamento, la fecondazione delle uova, ed il loro sviluppo sono molto differenti dagli ordini precedenti.

Le salamandre ed i tritoni nel primo stadio rassomigliano ai girini nuotano colla coda come i pesci, il loro ventre non si fa rotondo, il collo è distinto, il corpo conserva sempre la forma stretta allungata, le gambe si sviluppano prima le anteriori, e poi le posteriori, la coda si sviluppa sempre più e resta nella forma definitiva.

Per la classificazione di questa classe si sono varie suddivisioni stabilite.

### Anfibi Anuri = Ranidi Bnp.

Sono quelli privi di coda, corpo largo, piano, corto col muso rotondato, la pelle nuda, la bocca profondamente fessa, la maggior parte con lingua molle

attaccata al margine della mandibola e ripiegata all'indentro, piedi anteriori con quattro dita, piedi posteriori molto lunghi con cinque dita. L'occhio ha due palpebre cutanee, ed una terza sotto l'inferiore trasparente ed orizzontale. À questi appartengono le seguenti specie.

### Genere Hyla Laur.

#### Hyla viridis Laur.

Hyla virens subtus alba, linea hinc inde flexuosa flava margine externo nigricante, dorso glabro, ventre granuloso, tibiis longitudine femorum, plantis semipalmatis.

SINONIMI

Rana arborea Linn. Hyla arborea Cuv. Calamita arborea Risso Hylaria viridis Raf.

Dendrohyas arborea Tschu.

Nomi volgari

Raganella, Raganella arborea, Italia—Ranella, Lombardia—Racola, Baracule, Veneto—Rana S. Giovanni, Trento—Rainela, Modena—Raena, Raena di limoin, Genova—Arrana virdi, Sardegna—Giurana virdi, Girana d'arvulu, Sicilia.

BIBLIOGRAFIA

1814. Rafinesque - Prodromo Erpetologia Sic. - Specchio delle Scienze N. 10, p. 105.

1836. Bonaporte - Fauna Italiana, Fas. 22.

1872. Doderlein — Alcune generalità intorno la Fauna Sic. dei Vertebrali, pagina 27.

1874. Be Betta — Rettili ed Anfibi, p. 61.

1881. Doderlein - Rivista della Fauna Sic. dei Vertebrati, p. 43.

Iconografia

1836. Bonaparte - Fauna Italiana.

Non ho potuto riscontrare il Camerano Anfibi Anuri.

Capo breve, rotondato della larghezza del tronco, lo squarcio della bocca giunge fin sotto la metà del timpano, occhi protuberanti con iride dorata. Tronco larghissimo verso il capo, angusto posteriormente, più nel maschio, dorso leggermente convesso, ventre piano, piedi anteriori brevi, le quattro dita brevissime, i posteriori lunghissimi, sottili con cinque dita semi-palmate alla base. Pelle liscia superiormente, granulosa al di sotto.

Il colore al di sopra è di un bel verde contornato da una linea gialla che comincia agli occhi, si prolunga sui fianchi formando un angolo sinuoso prima di giungere ai lombi, termina nella parte inferiore delle gambe. Una striscia gialla nel labbro superiore sino alle zampe anteriori, entrambi marginati di nero. Piedi superiormente carnicini più o meno carichi, parti inferiori di tutto il corpo bianco giallastro.

Il maschio ha una linea nera che comincia dall'occhio e termina al di la del timpano, ho trovato saggi nelle Madonie, che questa linea è appena marcata, e si riduce ad un grosso punto rotondo.

Questo colore varia secondo la stagione, epoca degli amori, il caldo, e quando è irritata dal verde-giallo al turchino, col fumo della combustione dello zolfo il verde cambia in giallo.

Lunghezza del corpo 4-5 cent., piedi anteriori 2 1/2, posteriori 7.

La raganella sente il freddo molto presto, tutto l' inverno resta intorpidita nel fango o arena, in aprile entra in amore, il maschio che è di un bel verde, dopo l'accoppiamento diviene rossastro, cenerino macchiato in nero, poi turchino ed infine ritorna verde. Le uova sono deposte nell'acqua, i girini prendono la forma adulta nella fine di luglio, allora saliscono sugli alberi per far la caccia agli insetti saltando da un ramoscello all'altro, avvertono i cambiamenti atmosferici di umidità, allora fan sentire il loro gracidare diverso da quello delle rane, particolarmente il maschio, che gonfia molto la sua gola da sembrare una mostruosità. Questa facoltà idroscopica da presagire la pioggia fu messa a profitto da un Parrooc, che ne fece un barometro vivente, egli riempì una bottiglia a metà di acqua, e vi introdusse una scaletta, vi imprigionò la raganella, ed osservò costantemente, che quando il cielo era sereno si teneva in fondo, e saliva alla superficie per respirare, quando minacciava pioggia usciva dall'acqua e saliva sulla scaletta.

Trovasi nella regione pedemontana delle Madonie sempre in vicinanza di acque e di ruscelli, particolarmente ove vegetano giunchi e felci. Si trova in Palermo, Etna, Noto, Messina, non l'ho mai veduta nelle montagne.

#### Hylaria variegata Rafin.

1814. Rufinesque — Prodromo di Erpet. Sicula — Specchio delle Scienze, N. X, p. 105.

Olivastra fulva al di sopra, variata di grandi macchie fosche marginali, bianche senza macchie al di sotto, piedi anteriori con quattro dita sciolti, ed i posteriori con cinque mezzi palmati. Questa specie nominata in Sicilia Giurana di jardinu o di gebbia, comune nei giardini vicino di Palermo, e Monreale; vive nei serbatoi d'acqua, e sopra gli alberi, si mangia ed è lunga tre pollici.

Pei costumi di salire sugli alberi si approssima alla specie precedente, ma il colore e le macchi $_{\Phi}$  la fanno distinguere, io non ho trovato saggi identic<sup>i</sup> nelle Madonie, nè trovato raganelle che oltrepassano un pollice e mezzo; la breve frase diagnostica è molto oscura.

#### Genere Rana Laur.

#### Rana esculenta Linn.

Rana virens: capite longiore alquantum quam lato, apice acutiusculo, tympano semioculo sesquigrandiore: spatio interoculari concavo, minori palpebrae superioris dimidio; pugillis dentium palatinorum perspicuis fere indivisis. Bnp.

#### SINONIMI

Rana aquatica Gessner

- innoxia Gessner
- viridis Lin. Dum.

Rana maritima Risso

- alpina Risso
- hispanica Fitzger

Ranatra esculenta Rafinesque

#### Nomi volgari

Rana, Italia — Giurana di sciaimi, cirana — Curdaru Sicilia, Lavrunchi, Catania.

#### BIBLIOGRAFIA

- 1814. Rafinesque Prodromo Erp. Sic.—Specchio delle Scienze N. 10, p. 104.
- 1826. Fitzinger—Nouvelle classification des Reptiles d'apres leurs affinites naturelle—in alemanno.
- 1826. Risso-Histoire naturelle de l'Europe meridionale.
- 1836. Bonaparte-Fauna Italiana Fasc. 22.
- 1847. De Natale-Mem. d'anatomia comparata dei Generi Rana e Bufo presentata all'Accad. Aspiranti Naturalisti.
- 1872. Doderlein-Alcune generalità intorno la Fau. Sic. dei Vertebrati 26.
- 1881. Doderlein-Rivista della Fau. Sic. dei Vertebrati 43.

#### ICONOGRAFIA

1837. Bonaparte — Fauna Italiana, Fasc. 2.

I sopradetti scrittori han parlato di questa specie di Sicilia, il Rafinesque credette di cambiare il nome del Genere, perchè poteva confondersi con altri consimili. Il Fitzinger la descrive coi nomi di Rana hispanica e maritima trovate in Sicilia. Il Risso parla della R. hispanica Fitz. trovata in Sicilia. Il Bonaparte parlando della R. hispanica Fitz. fa conoscere che lo Schiudi vuol riferirla alla R. calcarata Michahelles, la quale invece è un Pelobates di Wagler od un Cultriplex di Müller, poi termina col conchiudere, che forse è identica alla tanto variabile R. esculenta. Il De Natale nel suo lavore che fu premiato dona un cenno di questa specie. Il Doderlein la riporta di vari luoghi di Sicilia. Il Bonaparte parlando della R. alpina e maritima del Risso dichiara che potrebbero essere diverse dalla esculenta, ma poi in altro luogo

conchiude che la maritima è identica all'esculenta. Il De Betta (1) mette come sinonimi dell'esculenta la maritima, l'alpina, e la hispanica, e dice trovarsi in tutta Italia, ma non menziona la Sieilia.

La ranocchia verde ha capo triangolare, muso acuto, occhi sporgenti con iride gialla vicino la pupilla, palpebra superiore più piccola: corpo allungato con piega rilevata sui lati, fianchi compressi. Dita dei piedi anteriori brevi e liberi, dei posteriori dita palmate sino all'ultima articolazione. Pelle levigata, lubrica da per tutto sparsa di piccoli tubercoli particolarmente sul dorso e fianchi. Nei maschi vi è una fessura longitudinale ai lati della becca, che permette l'uscita dei sacchi vocali.

Lunghezza media del tronco cent. 7, delle zampe posteriori da 10 a 12 cent. la femmina è più grande del maschio.

Il colore superiormente è verde più o meno scuro, le macchie sono irregolari di un verde nero, una striscia di un verde chiaro scorre sul canale dorsale, che comincia dal muso e termina ai lombi, questa spesso manca, ed allora le macchie nere sul dorso sono più grandi e meno in numero ed il color verde tende al turchino. I due cordoni laterali sono gialli più o meno chiari, o dorati, più apparenti nei maschi.

Il di sotto è di un bianco latte più o meno punteggiato di scuro, le cosce sono macchiate di nerastro a fascie. Questi colori variano molto d'intensità, le macchie nere irregolari sono piccole e molte, o grandi e rare, le fascie delle cosce mancano, ed allora i piedi tendono più al giallastro, queste variazioni dipendono dal sesso e dall'età, e si potrebbero costituire due varietà una col dorso tutto verde poco macchiato, ed appena tracciate le due strisce gialle dei fianchi, e l'altra con le strisce tutte tre gialle molto marcate, ed il verde più chiaro.

La ranocchia verde è comune in tutte le acque dormienti, nei laghi, paludi, nelle notti estive è molto incomodo il continuo gracidare quando sono in quantità, il perenne e monotono frastuono disturba il sonno di colui che disgraziatamente ha una casetta vicino un torrente o vasca di giardino.

Entra in amore sul finir di aprile, depone le uova in pacchetti nelle acque stagnanti, sono timide al menomo timore si tuffano in fondo e colle zampe posteriori agitano il fango ed intorbidano l'acqua per occultarsi, e restano al sicuro. I serpenti gli fanno la guerra, e si sono trovate sino a sette rane nel ventre.

Si trova in tutte le regioni delle Madonie, sino nella regione subnemorosa, nei ruscelletti e sorgive dei sommi gioghi non ne ho trovato. Da noi non si mangia, anzi si crede la sua carne velenosa e questa forse è la cagione di trovarsi in tanta abbondanza.

È comune in Palermo, Trapani, Girgenti, Siracusa e contorni del Monte Etna.

Enrico Ragusa - Direttore resp.

<sup>(1)</sup> Rettili ed Anfibi della Fanna d'Italia, p. 63, non cenna trovarsi in Sicilia.

| anno xii. 860/                                                                                     | LUGLIO 1893                                                                                                                                              | N. 10                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| IL NATUI                                                                                           | RALISTA SICI                                                                                                                                             | LIANC                                                                  |
| GIORNA                                                                                             | ALE DI SCIENZE NATURAL                                                                                                                                   | <b>.</b>                                                               |
| SI F                                                                                               | PUBBLICA OGNI PRIMO DI MESE                                                                                                                              |                                                                        |
| Al                                                                                                 | BBONAMENTO ANNUALE                                                                                                                                       |                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                                                          | L. 10 : 12 : 14 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 : 18 |
|                                                                                                    | ò che riguarda l' Amministrazione e<br>O RAGUSA, in Palermo, Via Stabile M                                                                               |                                                                        |
| ;                                                                                                  | SOMMARIO DEL NUM. 10.                                                                                                                                    |                                                                        |
| E. Ragusa—Coleotteri nuc<br>K. Escherich—Eine Exce<br>ser Insel (cont.).<br>L. Spada—Contribuzione | gionato dei coleotteri di Sicilia (con<br>ovi o poco conosciuti della Sicilia.<br>ursion auf die Insel Linosa Beitro<br>alla Fauna Marchegiana. I Lepido | ig zur Fauna die                                                       |
|                                                                                                    | fosi del Conger vulgaris e del Con<br>er Epistolam Francisci Maurolici a                                                                                 |                                                                        |
| <b>-</b>                                                                                           | ed Anfibi Nebrodensi (cont.)                                                                                                                             |                                                                        |
| ·                                                                                                  |                                                                                                                                                          |                                                                        |
|                                                                                                    | PALERMO                                                                                                                                                  |                                                                        |
| Stab                                                                                               | rilimento Tipografico Virzì                                                                                                                              | •.                                                                     |
|                                                                                                    | . J                                                                                                                                                      |                                                                        |

# IL NATURALISTA SICILIANO

# CATALOGO RAGIONATO

DEI

# COLEOTTERI DI SICILIA

(Cont. ved. N. prec.)

#### **MELOLONTHINI**

Pachydema Laporte.

DASYSTERNA Ramb.

hirticollis F. . . . Questa interessantissima specie fu scoperta dal sig. Luigi
Failla Tedaldi, in unico esemplare, nel maggio all'isola di Lampedusa, sotto una pietra, e fa parte della
mia collezione.

### Rhizetrogus Latreille.

#### GEOTROGUS Guér.

- sicelis Blanch. : Reiche la cita, Ghiliani e Romano col sinonimo di siculus Burm, e Baudi me la noto. Non è rara alle
  Madonie in giugno e luglio, ed anche sui monti presso
  Palermo d'inverno sotto le pietre, presso Trapani ed
  a Pantellaria.
- euphytus Buq. (1). Rottenberg fu il primo che scoprì questa specie in Sicilia, Baudi la notò ed io l'ho trovata oltre che nella località ove fu scoperta, a Sferracavallo nell'aprile ed a Pantellaria.
- (1) var. pellegrinensis Brenske var. nov. Avendo comunicato tutte le specie di Rhizotrogus di Sicilia all'illustre collega Brenske, egli mi scriveva quanto qui appresso traduco: « Il R. euphytus Buq. fu descritto dall' autore sopra esemplari di Algeria (Revue zoolog. 1840), poi pure dal Lucas (1849) e Burmeister (1855); Blanchard (1850) e Fair-

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

#### RHIZOTROGUS Muls.

aestivus Ol. . . Baudi mi notò questa specie, che io pure ho trovata in tre esemplari sulle Madonie ed uno all'isola di Pantellaria. Il sig. Brenske crede che questa specie, in Sicilia sia una varietà, non ancora descritta, la quale sarebbe desiderabile trovare in molti esemplari per potersene accertare (1).

marginipes Muls. . Baudi mi notò questa specie, che io posseggo in soli quattro esemplari avuti dal Failla-Tedaldi che li trovò nel giugno presso Castelbuono nei boschi.

proximus Brenske . Ho scoperto questa bellissima e grande specie a Castrogiovanni nell'agosto dove pare sia comunissima. Fu descritta nella Berl. Ent. Zeit. 1886, pag. 203-204. Essa varia alquanto nella grandezza. Baudi me la notò (2).

maire (1860 Ann. de France) la citano pure d'Algeria. Il Barone von Rottenberg fu il primo nelle sue contribuzioni alla fauna dei coleotteri di Sicilia (Berl. Ent. Z. 1870, p. 240) che la citò come coleottero europeo, avendone trovati il 24 dicembre 4 esemplari al piede del Monte Pellegrino in buchi sotto le pietre il capitano Schultze la trovò alla fine di aprile 1871 (Deutsche Ent. Zeit. 1876, pag. 162) pure nella medesima località sotto pietre in cavi orizzontali, 10 Q 2 o.

Fin oggi nessuno ha contrastata l'identità dell'euphytus siciliano coll'algerino, pur non di meno essi si
devono separare, se non come due specie distinte, una
come varietà dell'altra. La differenza più evidente sta
nella punteggiatura del pygidio, che nell'insetto di Sicilia non è lucido, ed è leggermente aggrinzita, mentre
l'algerino è oltre di ciò ricoperto di grossi e forti punti.

<sup>(1)</sup> Questa specie è stata citata dal De Stefani, sotto il nome di maculicollis Villa; egli ne ebbe vari esemplari da Castelbuono, presi nel giugno e luglio.

<sup>(2)</sup> Pria di questa specie andrebbe notato il R. laliusculus Schauff., che io posseggo in un esemplare avuto dal Brenske, e proveniente come di Sicilia dalla collezione Chevrolat. Bisognerà ritrovarla per accertarsi che realmente vive da noi.

Per la specie di Sicilia io scelgo il nome di *pellegri*nensis, per indicare la località dove questa specie è stata fin oggi trovata.

ciliatus Reiche . . . Questa specie fu descritta di Sicilia negli Ann. Soc. Ent.

France 1862, pag. 539-540. Io ne posseggo molti esemplari tutti raccolti dal Failla nel settembre nei
boschi di Castelbuono.

tarsalis Reiche . . Non posseggo che quattro soli esemplari di questa graziosa specie; essi provengono da Messina (1). Reiche, la descrisse nel 1862 assieme alla specie precedente, e l'ebbe di Sicilia dal sig. André di Beaune. De Stefani la cita ed il Baudi me la notò.

#### AMPHIMALLON Serv.

pini Ol. . . . . . Questa specie nuova per la Sicilia mi fu mandata da Messina assieme ad altri coleotteri, in unico esemplare.

Javeti Stierl. . . . Fu descritta nella Berl. Ent. Zeit. 1864, pag. 147. Io ne posseggo molti esemplari donatimi dal Failla, che li raccolse nei boschi presso Castelbuono.

Logesi Muls. . . . Ho scoperto questa bella specie sulle Madonie allo Sparviero : nel luglio ove è comunissima. Reiche la citò col nome di fuscus Scop. colla quale è facilissimo confonderla. Nel 1872 avevo chiamato questo insetto R. Nebrodensis senza però descriverlo (2).

#### Haplidia Hope (3)

transversa F. . . De Stefani e Steck la citano, il Reiche con dubbio, e Baudi la notò. Io non la posseggo ancora.

<sup>(1)</sup> È facile prendere i Rhizotrogus in quantità dopo il tramonto del sole; essi escono allora e percorrono le arie durante il crepuscolo fin al cadere della notte; oppure la mattina all'alba fin verso le otto o le nove; vanno poi a nascondersi sotto le pietre o nella terra e la sabbia: le QQ sono assai più rare dei 30 e trovandone sono un eccellente modo per potere prendere delle centinaia di 30.

<sup>(2)</sup> Romano cita il Rhizotrogus maritimus. antennatus, bacticus, dei quali non teniamo conto.

<sup>(3)</sup> Revision der europ. Arten der Melol. Gattung Hapli lia Hope, von Dr. G. Kraatz, Deutsche Ent. Zeit. XXVI 1882. Heft I, pag. 33-42.

hirticellis Burm.

Posseggo diversi esemplari determinati col nome di etrusca Kraatz, che sarebbe sinonimo della hirticollis, ma
avendone comunicato un o di essi all'amico Brenske,
questi mi scriveva che lo riteneva pure per etrusoa,
ma per lui questa specie non era altro che una forma
grande della villigera Burm.; Reiche citò l'hirticollis
e Baudi me la notò (1).

villigera Burm.

È citata dal Reiche, Steck e notata dal Baudi. Io la posseggo in molti esemplari trovati a Catania nel giugno verso l'imbrunire nella Piazza Cappellini, a Castrogiovanni, sulle Madonie ed a Messina.

#### Anoxia Laporte

orientalis Kryn. . . Già Ghiliani citava questa specie (Catalasis orientalis) di Sicilia, che troviamo pure citata dallo Steck e che il Baudi mi notò. Reitter nella sua rassegna delle specie del genere Anoxia (2) non citò per patria di questa specie, che l'Ungheria, la Grecia e la Siria. Io la posseggo in numero in bellissimi esemplari robusti di Catania e d'Alcamo.

var. meridienalis Reitter. L'autore descrisse quest' insetto di Grecia e Siria, come specie distinta dall'orientalis, dal quale io però non posso dividerlo. È nuova per la Sicilia, dove fu scoperta dal Profess. Filippo Re Capriata che ne raccolse buon numero d'esemplari nel giugno a Licata. Si distingue dall'orientalis specialmente per i peli del corsaletto che sono bianchi in questa varietà, mentre sono gialli nell'orientalis.



matutinalis Lap. Questa specie fu citata dal solo Ghiliani che la trovò sull'Etna. Io la posseggo di Alcamo dove la trovò il De Stefani in pochi esemplari, ma pare vi sia comunissima. L'ho pure avuta in molti esemplari dall'amico Dottore Federico Roccella che la raccolse a Piazza Armerina, però questi esemplari sono assai diversi da quelli di Alcamo; coè mentre le elitre ed il corsa-

<sup>(1)</sup> Il genere Haplidia secondo me è troppo ricco in ispecie basate su caratteri non sufficienti per dividerle fra di loro.

<sup>(2)</sup> Wiener Ent. Zeit. 1890, pag. 105 e 175.

letto di quelli sono di color rosso-bruno, in queste essi sono nerastri, ciò che dà all'insetto tutt'altro aspetto, tanto che varii dei miei corrispondenti ai quali l'ho comunicata la ritennero una varietà della Sardoa Motsch.; per questa varietà propongo il nome di v. Armerinae.

australis Schönh.

Questa specie mi fu notata di Sicilia dal Baudi che mi scrivera che ne ebbe un esemplare trovato da Albera forse alla Ficuzza. Io non la posseggo ancora nè so che esista in altre collezioni dell'isola.

\*\*\*

- Sicula Kr. . . . Questa specie esclusivamente di Sicilia (1) fu descritta dal Kraatz (2) sopra esemplari do, essendogli rimasta la Q ignota. Questa si distingue dal do oltre che per la maggior grandezza e le antenne, per avere le elitre tutte ricoperte di peli-squame bianchi. Si trova comune, specialmente a Mondello presso Palermo, dove verso l'imbrunire vola attorno ai bassi arbusti presso le sabbie, quasi in riva al mare; l'ho trovata pure la mattina presto, battendo i tamarix dove però ho sempre trovato solamente dei do. Ne posseggo un esemplare do curiosissimo per avere un'antenna a tre ramificazioni. Questa specie è citata dal De Stefani, e notata dal Baudi.
- pilosa F. . . . Posseggo questa specie che nessuno ha citata di Sicilia, in un esemplare donatomi dal Baudi, che mi scriveva che proveniva dalla Sicilia e l'aveva avuto dal Ghiliani.

#### Polyphylla Harris.

Ragusae Kr. . . Questa beltissima specie creduta per tanti anni la Olivieri Cast. (3) fu descritta dal Kraatz in questo periodico Anno I, p. 82, e citata dal De Stefani (al
quale dobbiamo pure "il celebre racconto, che narra

<sup>(1)</sup> Nell'ultimo catalogo di Berlino per un errore di stampa si pose per patria di questa specie Sardegna, invece della Sicilia.

<sup>(2)</sup> Berl. Ent. Zeit. 1864 pag. 3.

<sup>(3)</sup> Ghiliani la citò sotto questo nome, dicendo di averla vista nella collezione del Gargotta di Termini.

come un contadino fosse stato messo in prigione, causa questo coleottero) (1), e notata dal Baudi; non è rarissima specialmente nella provincia di Trapani nel giugno e luglio.

#### Melolontha · Fabricius.

#### LUDIBRIUS Gozis.

hippocastani F. . . Posseggo un solo esemplare di questa specie, mal concio e tutto schiacciato, trovato da un contadino nella provincia di Palermo. È nuova per la Sicilia (2).

Serica Mac Leay.

#### MALADERA Muls.

mutata Gyll. . . . . Questa specie nuova per la Sicilia, mi fu notata e comunicata dal Baudi in un solo esemplare, senza indicazione della precisa località ove fu trovata. Io non la posseggo ancora (3).

<sup>(1)</sup> Tre mesi di carcere per la Polyphylla Ragusae, Nat. Sic. Anno II, pag. 271.

<sup>(2)</sup> Nella monografia dei tabacchi del Prof. Alfonso Spagna a pag. 369 l'autore dice: Un altro insetto pernicioso per la vita della nicoziana è la Metolontha vulgaris, detta dai nostri ortolani coriu forti, etc. etc...... In Palermo in cui la Melolontha si manifesta in tutti gli orti, etc. etc...... le larve una volta che si riesce a carpirle bisogna guardarsi di schiacciare coi piedi in piena terra, perchè essendo rivestite di una membrana coriacea molto dura resistono alla pressione e sopravvivono impunemente.

Non conosco l'entomologo che determinò al Prof. Spagna, i suoi insetti dannosi al tabacco, ma è assai spiacevole in un'opera pregevole come quella, e che giustamente è stata premiata con medaglia d'argento e 1500 lire di premio, dal congresso agrario di Caltanissetta, il vedervi figurare un grosso coleottero che non solamente non vive da noi, ma che io sappia, in Italia, si trova solamente dalla Romagna in su, mancando anche totalmente nel Napoletano. Parlando della larva è facile, dalla descrizione che ne dà il Prof. Alfonso, capire che si tratta invece dell'insetto perfetto che i nostri ortolani con molto criterio chiamano coriu forti, ciò che significa insetto dal cuojo forte, giacchè essi intendono parlare dell'Oryctes nasicornis e grypus da noi tanto comuni, che uno di essi (grypus) fu descritto dal Kollar col nome di siculus, e la di cui larva è stata descritta in questi ultimi due secoli da una quantità di autori, fra' quali citerò il Frisch, Swammerdam, Roesel, Jablons, Cuvier, Latreille, Shaw, Sturm, Rhamdor, Marcel de Serres, Gaede, De Hahn, Blanchard, Westwood, Erichson, Chapuis et Candeze etc. etc.

<sup>(3)</sup> Ghiliani dice di aver trovata una specie? di Homaloplia? a Catania. Io non ho mai visto delle Homaloplia in Sicilia nè so che altri autori l'abbiano citato.

#### Triodonta Mulsant.

Specie esclusivamente siciliana; essa ha figurato per molti pumila Burm. anni come sinonimo di cinctipennis Luc. d'Algeria, e così fu citata di Sicilia dal Reiche, Rottenberg e notata dal Baudi. De Stefani la cita sotto il nome di proboscidea Fabr. che è invece una specie di Tangeri; lo Steck cita erroneamente l'unquicularius Er. che è specie di Oran e che pure mi è stata notata e comunicata dal Baudi in due esemplari d' Q ma che non ho potuto dividere dalla comunissima pumila dalla quale dovrebbe differire specialmente per la grandezza. L'unguicularis Er. è grande 7 mm. (1) mentre la pumila è 5 o appena 6 mm. Si trova nel giugno specialmente nella provincia di Trapani dove i fiori dei campi ne sono ricoperti. Varia molto per il colorito.

#### Hymenoplia Eschscholtz.

l'Heyden (2), io la ritrovai in due esemplari nel maggio 1871 a Bagheria; e poi in grande quantità nel maggio 1881 ai piedi del Monte Pellegrino (3), ed alle Madonie (4), nel luglio 1882. Fu citata dal Reiche, ed io ritengo che la strigosa Illig. che il Ghiliani dice di aver trovato a Catania era invece questa specie.

(continua)

E. RAGUSA.

<sup>(1)</sup> Reitter Revision der Arten der Coleop. Gattung Triodonta Muls. aus der palearctischen Fauna. Entom. Nachrichten N. 5, pag. 65-69, 1890.

<sup>(2)</sup> Revision der Europ. Hymenoplia Arten-Berlin 1870.

<sup>(3)</sup> Nat. Sic., Anno I, pag. 229.

<sup>(4)</sup> Idem, pag. 250.

### COLEOTTERI NUOVI O POCO CONOSCIUTI

#### DELLA SICILIA

#### DI ENRICO RAGUSA

#### Rhyssemus verrucosus Muls.

Avendo comunicato al signor Reitter l'esemplare della mia collezione che con dubbio citai nel mio catalogo ragionato, egli me lo rimandò determinato per arenarius Costa, e così pure i due esemplari di sulcigaster Muls., (specie che pare sia sinonimo dell'arenarius) ed algiricus. Avevo dunque ben ragione di credere che vi era stata confusione nella determinazione delle tre specie verrucosus Muls., algiricus Luc., sulcigaster Muls. che non erano altro che l'arenarius Costa.

Un altro esemplare di *Rhyssemus* pure comunicato al Reitter, me lo rimandò come *R. Siculus Reitter nov. sp.*, che egli certo pubblicherà quanto prima (1).

#### Rhyssemus setulosus Reitter nov. sp. (2)

Nero-bruno, convesso, lucente, i solchi del corsaletto densamente granulati, non lucidi, le verruche trasversali pronunziate, lucenti, liscie, la prima verruca al margine anteriore più piana e poco marcata, la seconda e terza ravvicinata fra di loro ed alquanto allontanata dal mezzo, entrambe nel mezzo interrotte; la verruca trasversale pria della base ad ambo le parti ribattuta; scudetto piccolo, allungato; gl'interstizii delle elitre ricoperte da due linee di piccoli granellini, dei quali i marginali più marcati, con gli interstizii alternanti appena più alti degli altri.

Distintissima da tutte le altre specie per la superficie ricoperta di finissime setole gialle; sulle elitre esse sono in righe regolari.

Long. 4 mm.—Sicilia.

<sup>(1)</sup> È ora il R. setulosus descritto nelle Bestimmungo-Tabellen XXIV, che vengo di ricevere il 10 giugno.

<sup>(2)</sup> Bestimmungs-Tabellen XXIV Heft, pag. 25.

#### Bodilus beduinus Reitt. nov. sp. (1)

Tibie posteriori ricoperti di peli normali, le spatole del margine trasversale piuttosto corte, normali. Rosso-gialliccio, vertice e disco del corsaletto bruno, la sutura delle elitre finamente annerita. Uguale al lugens, un poco più piccolo, di colorito più rosso-giallo o giallo bruno, testa e corsaletto più densamente puntati, le strie delle elitre assai più fini, con una leggiera punteggiatura intaccata, gli interstizii punteggiati finamente e sparsi, tutti un poco rigonfi.

Lung. 8 mm.—Marocco, Sicilia.

#### Amidorus dilatatus Reiche.

#### var. nov. ampliatus Reitter (2).

Corpo assolutamente identico coll'A. dilatatus Reiche; ma gl'interstizii delle strie delle elitre intieramente piane e da per tutto densamente puntate, le strie alla punta più leggieri; anche differisce pel colorito.

Corto e compresso, largo, convesso, lucente, epistoma davanti leggermente, gli angoli delle guancie appena sporgenti, rotondi, corsaletto più largo delle elitre, ai lati arrotonditi, a ciglia lunghe sopra densamente puntato la base finamente marginata. Scudello triangolare, densamente puntato, davanti più largo dei due intervalli, le elitre solamente una volta e mezza più lunghe del corsaletto, leggermente striate. Nero-bruno, col disotto e le gambe rosse brune chiare. Tibie gialle; anche le elitre all'apice di color più chiaro. Linea frontale del o con un piccolo tubercolo spuntato.

Lung. 6 mm.—Sicilia.

#### Amidorus Ragusae Reitter nov. sp. (3)

Della grandezza e figura dell'unicolor Ol.— Nero, base delle antenne, elitre e tibie rosso brune. I tarsi più chiari, testa grossa, densamente e fortemente rugosa punteggiata, epistoma davanti profondamente e largamente marginato, formante da ogni lato un angolo ottuso. L'angolo delle

<sup>(1)</sup> Bestimmungs-Tab. XXIV, p. 55.

<sup>(2)</sup> Id., p. 77.

<sup>(3)</sup> Id., p. 78.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII.

guancie davanti agli occhi ottusi. Linea frontale poco appariscente con un piccolo tuberculo. Corsaletto trasversale, non più largo delle elitre, davanti più compresso, da per tutto ricoperto di una punteggiatura quasi uguale, densa e forte, ai l ti più serrata, la base leggermente marginata, margini anteriori senza linea marginale. Scudetto triangolare, liscio. Elitre lunghe, posteriormente allargate, le strie larghe, liscie, da ogni lato con un forte orlo marginale e così da sembrare a doppie strie, dietro fortemente approfondite, interstizii lisci, densamente punteggiate, all'apice quasi rugosi e più fortemente puntate. Le tibie posteriori oscuri, e sotto densamente puntate. Superficie rigonfia.

Long. 6, 5 mm.—Sicilia (Collezione Ragusa a Palermo).

### Hybalus bigibber Reitter nov. sp. (1)

I due tubercoli sul corsaletto sono posti anteriormente ad un terzo dello stesso; essi sono arrotonditi, sono ben marcati e separati uno dall'altro, e davanti ai medesimi il protorace è alquanto appianato fino all'orlo anteriore è più o meno puntato. Il corno della testa è semplice, abbastanza lungo, eretto. Il corsaletto della  $\mathcal Q$  abbastanza punteggiato; elitre finamente striate. Nero, il di sotto comprese le gambe di un bruno castagna.

Lung. 9-10 mill. -Sicilia, Algeria.

Questa specie è stata certamente confusa finora col glabratus, graecus ed altri. Essa è affine solamente colla biretusus; ma questa ha il davanti del corsaletto caviforme infossato — la bigibler semplicemente piana; in quella i tubercoli sono uno vicino all'altro, — in questa essi sono uno dall'altro isolati ed il corno ha in quella specie, di dietro due tubercoletti—mentre qui è semplice (2).

<sup>(1)</sup> Id., p. 122.

<sup>(2)</sup> L'autore dice in un'annotazione pria di descrivere le varie specie di Hybalus: « Non è difficile, che le numerose specie, tanto somiglianti fra di loro, si proverà che non sono altro che razze di qualche specie. Per rispondere a questo questo bisognerà avere un materiale assai ben più ricco di quello del quale dispongo io ».—Per parte mia ritengo, che questa nuova specie è una delle tante varietà da me citate (Nat. Sic., An. XII, p. 17-18), del glabratus.

#### Thorectes laevigatus Fbr.

#### var. areolatus Reitt. var. nov. (1)

Convesso con un forte tuberculo arrotondito (non compresso) sulla fronte ed all'orlo marginale del vertice due areole trasversali senza punti.

#### Thorectes laevigatus Fbr.

var. romanus Reitt. var. nov. (2)

L'intiera superficie non lucida con leggiero riflesso sericeo, corpo più piccolo, nero azzurognolo, la testa, i lati del corsaletto e delle elitre più chiare, qualche volta, colorate viola, di sotto azzurro vivo o raramente viola; di sopra leggermente scolpito.

#### Thorectes laevigatus Fbr.

var. nitidus Jekel. (3)

Lucentissima come verniciata, sopra nera, con debolissimi tubercoli frontali; corsaletto fortemente puntato, ai lati ruguloso, le elitre leggermente puntate con gli interstizii debolmente rugulosi.

#### Anthicus Siciliae Pic. (4) nov. sp.

Intieramente di un testaceo rossastro quasi sbiadito, meno gli occhi che sono neri. Testa qualche volta oscurata, un poco terminata in cono e arrotondita posteriormente, a punteggiatura abbastanza densa. Protorace assai leggermente e diversamente punteggiato. Antenne non troppo lunghe col 3 al 4 ultimo articolo assai ingrossato e leggermente oscurato. Le elitre sono quasi ovali, con le spalle molto salienti, l'estremità è arrotondita, la punteggiatura abbastanza forte e sparsa, la pubescenza giallastra e sparsa. Le gambe moderatamente robuste, un poco più chiare.

Lungh.  $2^{-1}/_{2}$  mill.

Sicilia (collezione Reitter, Pic.).

<sup>(1)</sup> Bestimmungs-Tab. XXIV, pag. 151.

<sup>(2)</sup> Idem.

<sup>(3)</sup> Reitter dice, (loc. cit.), che questa varietà si trova pure in Sicilia.

<sup>(4)</sup> Tradotto dall'Echange Revue Linnéenne Anno IX, N. 100, Aprile 1803.

## Eine Excursion auf die Insel Linosa

BEITRAG ZUR FAUNA DIESER INSEL

von K. Escherich aus Regensburg (Esviera).

Beinahe schon 14 Tage hatte ich mich bei meinem verehrten Freund Enrico Ragusa in Palermo aufgehalten, und während dieser Zeit mehrere recht interessante Excursionen gemacht, ferner die prächtige, wertvolle Sammlung Ragusas studiert, worüber ich später noch genaueres mitteilen werde, u. dachte schon daran, nach Neapel zurückzusegeln -da kam zufällig während einer Spazierfahrt das Gespräch auf die pelagischen Inseln. Bekanntlich hat Ragusa sich um die Erforschung der Fauna der genannten Inseln grosse Verdienste erworben, indem er Lampedusa u. Pantellaria teils selbst bereiste, teils andere Sammler (Failla-Tedaldi) dortin entsande, um sie entomologisch zu explorieren. Die sehr interessanten Erfolge, die sich hierbei ergaben und die begeisterte Schilderung, die mir Ragusa von seinen Forschungsfahrten entwarf, erweckte rasch die mir innewohnende Abenteurer-Lust, so dass ich mich sofort bereit erklärte, eine der Pelagischen Inseln zu besuchen. Ragusa riet mir die 3. Insel der genannten Gruppe, nämlich Linosa, als Ziel zu wählen, da auf dieser fast noch gar nicht gesammelt wurde u. daher besonders interessante Resultate zu erwarten seien. Ich war natürlich damit einverstanden u. machte mich nun sofort daran, die nötigen Vorbereitungen zu treffen, die verschiedenen Netze, Spaten, Gläser u. Schachteln zusammenzupacken, Proviant zu besorgen ect. Es war keine Zeit mehr zu verlieren, da ich schon am nächsten Morgen um 5 Uhr abreisen musste; denn eine Verbindung zwischen Sicilien u. Linosa findet nur einmal in der Woche statt, u. zwar fährt jeden Dienstag Abend ein kleines Dampfschiff von Porto Empedocle aus nach Lampedusa u. legt bei dieser Gelegenheit auch an der noerdlich von dieser gelegenen Insel Linosa an.

Am Dienstag den 11 April verliess ich um ½ 6 Uhr morgens, von dem heiligsten Eifer beseelt, das mir so lieb gewordene Palmen-Hôtel Ragusas; Punkt 6 Uhr entfuhr der Zug den Bahnhofhallen Palermos, zuerst an der Nordkueste Siciliens entlang fahrend nimmt er von Termini ab südliche Richtung u. durchquert die Insel in ziemlich gerader

Linie. Schon um 11 Uhr passierte der Zug die Station Girgenti, u. bald sah ich zur rechten die anmutigen Gefilde, die ich vor 14 Tagen mit Netz u. Kötscher durchstreift hatte, im Hintergrund auf sanfter grüner Anhöhe die malerische Stadt, im Vordergrunde die imposanten, gut erhaltenen Tempel der Griechen, die auf kahlem, felsigen Hügel liegend einen überaus ergreifenden, mit Wehmut gemischten Eindruck machen. Einige Viaduckte und Tunnele wurden noch passiert u. der Zug lief in der Station Porto Empedocle ein.

Ohne Zeit zu verlieren, ging ich sofort an das Gestade des Meeres, in der Hoffnung, die schöne Cicindela trisignata var. siciliensis Horn, die Herr Ragusa im vergangenen Jahr in Anzahl hier erbeutete, anzutreffen. Doch nicht ein Stück sah ich fliegen, was wohl in der zu frühen Jahreszeit seinen Grund gehabt haben dürfte; dagegen fing ich in Masse Cicindela littoralis u. flexuosa, die beide sehr konstant zu sein scheinen. Kaum hatte ich mit der Jagd begonnen, als schon eine grosse Anzahl Knaben um mich versammelt waren, mit Hüten, Röcken ect. die flüchtigen Tierchen jagten und mit freudestrahlenden Gesichtern zerquetschte, flügel und beinlose Tiere brachten. Doch bald lernten sie sanftere Behandlungsweise u. einige von ihnen zeigten sogar grosse Geschicklichkeit. Ausser Cicindelen fing ich im Sand Scarites, Tentyria, Erodius ect.

Im meinem Sammeleifer hatte ich nicht bemerkt, dass unterdessen schwarze Wolken heraufgezogen waren u. das schöne Blau des südlichen Himmels zum grössten Teil schon verdeckten; bald hörte man schon den Donner rollen, feiner Regen rieselte herab u. machte mit einem Schlag der Cicindelen-Jagd ein Ende. Ich flüchtete in eine Trattorie, nahm hier eine kleine Mahlzeit ein u. erwartete in ziemlich missmutiger Stimmung die Abfahrt des Schiffes. Zu meiner grossen Freude hatte sich gegen 7 Uhr der Regen etwas gelegt u. ich bestieg mit der zuversichtlichen Hoffnung, dass mir morgen gutes Wetter bescheert werde, den kleinen Dampfer « Gorgona ». Hier stellte ich mich sogleich Herrn Rapp, dem Capitain, vor u. übergab ihm ein Empfehlungsschreiben, das mir Herr Ragusa mitgegeben hatte. Mit grosser Liebenswürdigkeit wurde ich daraufhin von Herrn Rapp aufgenommen u. ich bekam durch seine Vermittlung ein sehr gutes Nachtquartier. Gegen 8 Uhr lichtete die « Gorgona » die Anker u. bald konnte man infolge der eintretenden Dunkelheit nichts mehr von Siciliens Küste gewahr werden. Ich begab mich sehr frühzeitig auf mein Lager u. versuchte zu schlafen. Doch kaum war ich eingeschlafen, als ich durch heftiges hin u. her Schaukeln dem Traumleben wieder entrückt wurde. Es war ein heftiger Sturm losgebrochen, der das kleine Schiff nach allen Seiten herumwarf; nur durch kräftiges Anhalten mit beiden Händen gelanges mir, mich auf dem Lager zu behaupten. In dieser Situation brachte ich die ganze Nacht zu.

Schon um  $^{1}/_{2}$  5 Uhr, als es nur ein wenig zu dämmern anfing, kletterte ich, an den Wänden mich anlehnend, auf das Verdeck, um nach dem Wetter zu sehen. Schwarze Wolken hingen tief herab, kalter Regen schlug vom Wind gepeitscht gegen das Schiff, Sturzwelle nach Sturzwelle kamen über das Verdeck, u. unheimlich heulte der Wind in den Masten. In den Wettermantel eingehüllt stand ich traurig da, den Kampf des Menschen mit dem Elemente betrachtend, fast jeder Hoffnung auf Erfolg meiner Expedition beraubt.

Doch gegen 6 Uhr bemerkte ich eine kleine blaue Stelle durch das Gewölk schimmern, die immer grössere Dimensionen annahm; die Wolken schwanden mehr u. mehr, der Regen hörte auf, die Sonne verschaffte sich Dürchbruch u. sandte ihre erwärmenden u. trocknenden Strahlen auf das Schiff. Welch dankbare u. glückliche Gefühle beseelten mich in diesem Augenblick! Und wie überrascht war ich, als ich plotzlich ganz in der Nähe einige ziemlich hohe Berge aus des Meeres Fluthen emporragen sah! Es war die Insel Linosa, die bisher, in Wolken verhüllt, unseren Blicken verborgen blieb. Das ziemlich hohe u. steile Gestade, an dem der weisse Gischt haushoch emporspritzte u. der ganze Boden, der die Berge bedeckte, erschienen in dunkelbrauner, ja fast schwarzer Färbung u. liessen sofort auf eine vulkanische Beschaffenheit des Eilands schliessen. Bald gewahrte man auch den Leuchtturm, der auf hohem Lavafelsen trohnt und sich von dem dunklen Hintergrunde prächtig abhebt. Dort sollte ich, wie ich gleich erfuhr, die nächste Nacht zubringen; es befand sich nämlich zufällig an Bord der «Gorgona» Herr Ingenieur Cucchiara, der zur Inspection des Leuchtturms nach Linosa fuhr. Dieser Herr, von Sig. Rapp über meine Expedition unterrichtet, lud mich freundschaftlichst ein, mit ihm auf dem Faro zu übernachten, welches Anerbieten ich natürlich dankbarst annahm.

Gegen 1/2 8 Uhr gelangten wir an die Südseite der Insel, wo das Dorf Linosa, aus 20 niederen flachen Häusern bestehend, gelegen ist. Hier hielt die «Gorgona» an u. eine kleine Barke beförderte uns an das Land. Ich verabschiedete mich von Herrn Cucchiara für den ganzen Tag. u. machte mich nun gleich daran zu sammeln.

Bevor ich über meine Sammelthaetigkeit weiter berichte, sei es mir gestattet, einige Worte über die Lage u. die Beschaffenheit des Eilandes vorauszuschicken. Die Insel Linosa (1), im Altertum unter dem Namen Larniusa, Aegusa bekannt, bildet mit den Inseln Lampedusa, Lampione u. Pantellaria die Gruppe der « Pelagischen Inseln ».

Die ersteren 3 gehören zur sicilianischen Provinz Girgenti, während letztere der Regierung der Provinz Trapani untersteht. Linosa ist 88 Meilen von der Südküste von Sicilien circa ebensoviel von Tunis entfernt. Ihr Boden ist ganz vulkanisch u. setzt sich zusammen aus Asche, Lava u. Trachyt. Es erheben sich 4 Bergrücken auf ihr, von denen der höchste (Punta dello Strepito) 522 englische Fuss misst (nach Smyth). Infolge der geologischen Beschaffenheit ist auch die Flora nicht besonders reich; die ganze Insel ist, soweit nicht bebaut, von hohen Euphorbien bewachsen; in den Niederungen findet sich ausserdem noch der Mastixbaum (Lentiscus) sehr zahlreich; Olbäume sah ich wenig, Wein gar keinen. Nach den Berichten der Eingeborenen wird zwar Wein gebaut, aber nur in ganz unbedeutenter Menge, so dass nicht einmal der Bedarf der Bevölkerung gedeckt wird; es muss daher von Pantellaria Wein importiert werden. Angebaut werden hauptsächlich Erbsen u. Bohnen, die Felder sind von Opuntien, Agaven u. Indischen Feigen sehr dicht eingefasst. Die Bevölkerung (circa 150 Einwohner:) lebt in ziemlich ärmlichen Verhältnissen; ausser von dem Feldbau, suchen sie ihren Unterhalt von Fisch u. Schildkrötenfang u. von Viehzucht (namentlich Ziegen u. Schafe). Das Dorf Linosa besteht aus 20 flachen Häusern, die in 2 Reihen stehen u. dadurch eine Strasse bilden. Ein grosser Raum mit einem Eingag u. einem Fenster bildet gewöhnlich die Wohnung einer Familie.

Nach diesen kurzen Bemerkungen über die Verhältnisse der Insel Linosa möge mir der verehrte Leser auf meine Excursion weiter folgen. Vom Landungsplatz ging ich zunächst landeinwärts, an den Häusern vorbei, u. machte ganz in der Nähe derselben Halt, um auf einem Abhang unter Lavaschlacken zu suchen. Dass die ganze Bewohnerschaft des Dorfes, jung u. alt, Männer u. Frauen, mit erstaunten Gesichtern mir folgten, eine Zeit lang mich umstanden u. durch vieles Fragen, besonders darnach, ob ich die Tiere zum « Essen » sammle, ihrer Verwunderung über mein Treiben Ausdruck verliehen, darüber war ich nicht mehr erstaunt. Ich traf das schon in ganz Sicilien; der Sicilianer kann



<sup>(1)</sup> cfr. l. Crociera del Violante, Annali del Mus. di storia nat. di Genova XI, 1877, p. 133.—2. Calcara, Rapporto del viaggio scientifico nelle isole di Linosa, Lampedusa e Pantellaria. Palermo 1846.

eben nicht begreifen, wie man sich mit solchem Gewürm, das doch gar keinen Nutzen bietet, abgeben könne. Ich erbeutete hier ganz gute Sachen, an Käfern: Masoreus Wetterhali, Stenosis obliterata (neu fuer Europa), u. die seltene Tentyria laevigata; an Reptilien fing ich eine merkwürdige Varietät der Lacerta muralis, die mir leider später abhanden gekommen ist, u. eine sehr dunkle Form von Chalcides (Gongylus) ocellatus. Letzterer, von den Eingebornen «Tiro» genannt, ist auf der ganzen Insel ziemlich häufig u. zwar tritt er ausschliesslich in der braunschwarzen Färbung auf. Es handelt sich hier ohne Zweifel um eine Anpassung an den dunklen vulkanischen Boden. Die Ansicht unseres besten Herpentologen, des Herrn Prof. D. O. Boettger, über die bezeichnete Form des Gongylus wird unten noch mitgeteilt werden.

Eine sanfte Anhöhe überschreitend, gelangte ich in ein von 2 ziemlich hohen Bergrücken begrenztes Thal, das in der Richtung von Süden nach N-Osten verläuft; Bohnen, u. Erbsen-Felder, von mächtigen Opuntien u. « Pomidoro selvatico » eingefasst, sind hier angebaut, hohe Euphorbien wuchern hier, wie auf der ganzen Insel überaus üppig. Ich sammelte hier den ganzen Vormittag, obwohl unterdessen ein heftiges Gewitter mit starkem Regen u. Sturm losgebrochen war, musste mich aber infolgedessen lediglich auf das Umwenden von Steinen u. Lavaschlacken beschränken. Sehr häufig traf ich den Ocypus olens Müll. in überraschend kleiner Form, ferner Scaurus tristis, Culathus mollis Marsh., Conurus pedicularis Grav. u. pubescens, Tachyporus pusillus u. andere Staphylinen.

Um 11 Uhr suchte ich unter einem vorspringenden Felsen vor Wind u. Wetter Schutz u. nahm mit grossem Appetit von dem mitgenommenen Proviant, der zum Teil vom Regen ganz durchweicht war, mein Mittagsmahl ein. Nach einer halben Stunde schon machte ich mich wieder auf den Weg in östlicher Richtung fortschreitend. Der Regen hatte aufgehört, wenn auch der Wind mit ungeschwächter Kraft sein Spiel fortsetzte. Unter Steinen fand ich meistens die oben genannten Arten an, nur ein totes Exemplar von Phyllognathus silenus Fab. brachte etwas Abwechslung; die Gongylus u. Lacerten waren hier in Massen vorhanden, fast unter jedem Stein sassen mehrere der genannten Reptilien. Unter der Rinde eines alten Baumstumpfes (Olive) sass neben mehreren Opatroides punctulatus ein Pärchen eines anderen Tenebrioniden, der mir völlig unbekannt war u. den ich sicher für neu hielt. Wie ich jedoch später durch Herrn Major D. L. von Heyden erfuhr, war es Himatismus villosus Haag., der bisher nur aus Aegypten u. Syrien bekannt

war. Während ich eifrig den alten Baumstumpf bearbeitete, kam ein junger Mann von hübschen schlanken Wuchs herangetreten, betrachtete länger meine in seinen Augen höchst sonderbare Beschäftigung, u. fragte mich endlich unter Lachen, was ich denn hier triebe.

(continua)



# CONTRIBUZIONE ALLA FAUNA MARCHEGIANA

### I LEPIDOTTERI

finora trovati nel territorio di Osimo

PER

LEONELLO SPADA

(Cont. e fine v. N. prec.)

# Microlepidoptera

A- Fyralidina

Fam. I. — Pyralidae

Gen. 148. — Aglossa, Latr.

A. pinguinalis, L.—In tutte le stagioni nelle abitazioni e nelle cantine. Bruco sul Lardo, Burro e detriti vegetali.

Gen. 149. — **Asopia**, Tr.

- A. farinalis, L.—Estate, nelle case contro i muri.
  Bruco sul Grano e sulla Crusca.
- A. silacealis, L.—Estate: in tutto il territorio sul Formentone.

  Bruco sulla Zea mays.

Il Naturalista Siciliano Anno XII

#### Fam. II. — Crambidae

#### Gen. 150. Crambus, F.

C. pratellus, Tr.—In tutto il territorio in Estate: nelle selve sulla Boraccina.

Bruco sulla Poa annua e Tamarix gallica.

- C. rorellus, Tr.—Estate: in tutto il territorio sul Musco dei fossi.
  Bruco sulla Poa annua e Poa pratensis.
- C. tristellus, Zell.—In tutto il territorio nelle selve e sulle siepi.
  Bruco fra le radici dei *Muschi*.
- C. campellus, Curt. Estate: M. S. Pietro e Selva Simonetti sull'erba dei prati.

Bruco fra le radici dei Muschi.

- C. culmellus, Tr.—Estate: in tutto il territorio sul Tamarisco.

  Bruco sull'Hypnum crispum.
- C. hortuellus, Tr.—Estate in tutte le selve del territorio sul Musco. Bruco sull'Hypnum crispum ed H. serpens.

Fam. III. — Phycidae

Gen. 151. — Ephestia, Gn.

E. elutella, Hb.—In tutte le stagioni sulle sostanze alimentari dolci.
Bruco nelle Pasticcerie e nel Cioccolatte.

Fam. IV. — Galleriae

Gen. 152. — Galleria, F.

G. mellonella, L. (cerella)--Primavera ed Estate in tutto il territorio attorno gli alveari delle Api.

Bruco nell'interno dei favi delle Api.

Gen. 153. — Acroea, Hb.

A. grisella F. (Alvearia F.)—Estate: in tutto il territorio negli alveari delle Api.

Bruco nell'interno degli alveari e specialmente nella cera.

### B — Tortricina

#### Fam. V. - Platyomidae

Gen. 154. — Tortrix, Tr.

T. bouloniana, Fab.—Estate: un solo individuo sul tronco di un Lazzeruolo.

Bruco sul Mespilus azzarolus.

- T. viridana, L.—Estate: M. Ragalo, Prati di Rigo ed in tutte le selve. Bruco sulla Quercus robur.
- T. crataegana, Frol. Primavera: Selva Simonetti e Boschetto Butteri. sul Biancospino.

Bruco sul Crataegus oxyacantha, Salix caprea e S. viminalis

### Gen. 155. — Carpocapsa, Tr.

- C. pomonella, L.—Primavera: in tutto il territorio sul Pero e Melo.
  Bruco sul Pyrus comunis e P. malus.
- C. amplana, Hb.—Estate ed Autunno: in tutto il territorio sulle Querce e le Avellane.

Bruco sui frutti di Quercus robur e Corylus avellana.

Gen. 156. — Cochilis, Tr.

C. albipalpana, Z. — Primavera: in tutto il territorio nelle selve sui cespugli.

Bruco ignoto.

#### C — Tineina

Gen. 157. — **Tinea**, Z.

- T. tapezella, L.— Estate e principio di Autunno nelle case sulle stoffe.

  Bruco sulle Stoffe di lana, Pelliccie e Piume.
- T. granella, L.—Tutte le stagioni sui granai.

  Bruco sul Triticum sativum, Hordeum vulgare e Secale ce-
- T. pellionella, L.—Estate ed Autunno: nelle abitazioni sulle Pelliccie. Bruco sulle *Pelliccerie*, *Tappeti* e *Mobiglie*.

#### Gen. 158. — Tineola, H.S.

T. bisseliella, Tr.—Primavera, Estate, ed Autunno nelle case e nei Gabinetti di Storia Naturale.

Bruco sulle Lane, Crini e Peli.

Fam. VI. — Adelidae

Gen. 159. — Adela, Latr.

A. Degeerella, L.— Estate: M. di S. Stefano, valli dell'Aspio e del Musone sui Salici.

Bruco sul Salix caprea e S. viminalis.

A. brassicae, L. — Primavera ed Estate: M. di S. Stefano e M. Ragalo sui prati.

Bruco ignoto.

Gen. 160. — Nemotois, Hb.

N. metallicus, Poda — Estate un solo individuo a M. S. Stefano sulla scabiosa.

Bruco sulla Scabiosa arvensis.

#### Fam. VII. — Hyponomeutidae

Gen. 161. — Hyponomeuta, L.

H. padellus, L (variabilis Z.).—Estate: in tutto il territorio sulle siepi di Biancospino sui Frutti in genere e sul Pioppo.

Bruco sul Crataegus oxyacantha, Prunus cerasus e P. spinosa.

- H. malinellus Z.—Estate: in tutto il territorio sulle Mele.

  Bruco sul Pyrus malus.
- H. cognatella (Z. cagnangella Hb., evonymella Sc.)—Estate: in tutto il territorio nei boschi, giardini e siepi di Biancospino.

  Bruco sull'Evonymus europeus e Crataegus oxyacantha.

#### Gen. 162. — Prays, Hb.

P. oleellus Fab. (Oecophora Latr.)—Primavera, Estate ed Autunno sull'Olivo.

Bruco sull'Olea europea non frequente.

Fam. VIII. — Gelechidae

Gen. 163. — Sitotroga, Hein.

S. cereatella, Oliv.—Estate: in tutto il territorio sulle Spiche di frumento.

Bruco sul Triticum sativum.

#### D-Pterophorina

Gen. 164. — Cnaemidophorus, Wallgr.

C. rhododactylus, S. V. — Estate in tutto il territorio nei boschi; sulle siepi e sui fiori nei giardini.

Bruco sulla Rosa canina.

Gen. 165. — Mimaesoptilus, Waligr.

M. pterodactylus L.—Estate: prati di Rigo e M. Ragalo sulle vie erbose.

Bruco sul Convolvulus arvensis.

Gen. 166. — Aciptilia, Hb.

A. tetradactyla, L.—Estate: in tutto il territorio sul Vilucchio e l'Erba S. Maria.

Bruco sul Convolvulus arvensis e Geum urbanum.

A. pentadactyla, L. — Estate: M. di S. Stefano e dintorni di Osimo sul Susino.

Bruco sul Prunus domestica e Convolvulus arvensis.

Gen. 167. — Platyptilia, Hb.

P. acanthodactyla, Hb.—Autunno: un solo individuo ai prati di Rigo sulla Mentha.

Bruco sulla Mentha silvestris.

#### E—Alucitina

#### Gen. 168. — Alucita, Z.

- A. xylostella, L.—Estate: in tutto il territorio sulla Vitalba.

  Bruco sulla Clematis vitalba.
- A. hexadactyla, L.—Primavera ed Estate: M. di S. Stefano; M. di San Biagio, Vescovara ed in tutti i giardini e boschetti del territorio sul Caprifoglio.

Bruco sulla Lonicera caprifolium.

# Le metamorfosi del Conger vulgaris e del Conger mistax

#### NOTA

#### del Dott. LUIGI FACCIOLÀ

(Cont. v. N. pr.)

Sesta fase.—In questa l'animale è semi-trasparente, leggermente bleuastro, il margine del labbro superiore lievemente sinuato per la presenza di processi trasversi rudimentari, la dorsale nasce appena dietro la base delle pettorali, la caudale è più stretta, i punti del ventre sono disordinati e meno numerosi e possono mancare, però una nuova serie se ne osserva lungo la base della dorsale. Nel resto somiglia al L. Köllikeri. Da un esemplare ho tolte le seguenti misure:

| Lunghezza del  | corpo     |        |        |      | •    | •      | • |   | 79 | millim. |
|----------------|-----------|--------|--------|------|------|--------|---|---|----|---------|
| Dall'estremità | anteriore | all'o  | rigine | dell | a do | orsale | • |   | 15 | >       |
| Dall'estremità | anteriore | ลไไ'ลา | 10     | _    | _    | _      | _ | _ | 28 | •       |

Settima fase.—È raggiunta dai giovani aventi l'aspetto del C. mistax adulto, i quali poco si differenziano dallo stato precedente. Il corpo è rotondato in avanti, posteriormente assottigliato. La mascella superiore è più lunga dell'inferiore ed ha due labbri di cui l'esterno è sostenuto da tre processi ossei trasversi che rendono il suo margine sinuoso. I

denti formano una fascia in ciascuna mascella e un gruppetto tra le narici anteriori munite di un breve tubo. L'origine della dorsale si trova nel sito notato. Questa pinna e l'anale più alte in avanti si restringono posteriormente. Nel L. Gegenbauri e Köllikeri, al contrario, assai basse in principio s'innalzano verso l'estremità posteriore. La codale è ristretta. La colorazione del corpo è bleuastra più evidente. Sulla linea mediana del ventre alle volte si osservano alcuni punti neri grossetti e irregolari che sono il residuo delle due serie primitive di punti, le quali si avvicinano e si congiungono per riduzione di quella porzione corrispondente di pelle che separa inferiormente i fascetti muscolari piegati ad angolo. I più brevi che ho visto in questa fase misurano 71 millim.

Tra l'animale della prima fase e quello che ha preso i caratteri definitivi vi è molta differenza e niuno che li abbia sotto gli occhi può immaginare che sieno la stessa specie, mentre il più maturo di essi è notevolmente più corto. Ma l'esistenza d'individui che offrono tutte le gradazioni intermedie non lascia dubbio sulla loro determinazione. Il principio della dorsale per isviluppo di nuovi raggi in avanti e l'ano per accorciamento dell'intestino vengono mano mano ad occupare tutti i punti della distanza tra la loro posizione primitiva e quella ove si fermano. Analogamente avviene per la forma del corpo e del muso. Da ciò si vede che la divisione dello sviluppo in diverse fasi non può essere precisa.

Ma se togliamo ad esame la corda dorsale nelle varie forme di leptocephalus sotto cui si presenta l'animale troveremo che dalla prima all'ultima la sua complicazione progredisce sempre più. In tutte offre le stesse pieghe limitanti coi due profili di essa spazii ottagoni e lo stesso reticolo a maglie più piccole che abbiamo osservato nel L. inaequalis e nel corrispondente L. Morrisi. Dietro il capo le pieghe trasversali sono semplici, più avvicinate, col margine convesso, indi suddivise ai due estremi per una estensione sempre più considerevole fino a che costituiscono un sistema di cavità limitate da tramezzi presso a poco eguali tra essi. Ora quanto più immaturo è l'animale tanto più in dietro comincia questa divisione e quindi tanto più numerose sono le pieghe trasversali semplici. In un esemplare di comune grandezza del L. Haeckelii se ne contavano circa diciassette.

La formazione delle vertebre procede dall' estremità posteriore della corda. Nei piccoli del *L. Haeckelii* questa è affatto membranosa in tutta la sua lunghezza e manca ogni principio di segmentazione; manca pure ogni traccia di processi superiori ed inferiori. Negli esemplari di ordi-

naria grandezza dello stesso leptocefalo si trovano soltanto uno o due corpi vertebrali cilindrici immediatamente innanzi la cartilagine dell' ipurale, a cui seguono due o tre ispessimenti sul limite superiore e inferiore della corda; le apofisi neurali sono quattro per lato al più, due sulle vertebre e due sulla corda; nessuna apofisi emale. Nel successivo L. Yarrelli le vertebre formate sono da sette a dieci, un poco ristrette nel mezzo ma di meno in meno cominciando dalla prima; seguitano due o tre incomplete, indi circa undici ispessimenti in alto e sei in basso rappresentanti le estremità superiore ed inferiore dei futuri segmenti; le apofisi neurali s'impiantano innanti la metà della lunghezza del corpo della vertebra e s'innalzano fino al limite superiore del midollo; le emali nelle prime vertebre che succedono all'ipurale sono sviluppate come le neurali, indi di meno in meno finchè si riducono ad una traccia; in tutto se ne contano da cinque a sette per lato; esse sono opposte alle neurali; soltanto l'apofisi neurale della prima vertebra posta innanzi all'ipurale è sostenuta da una lamina quasi completa, quelle delle tre vertebre successive hanno la lamina ristretta, le altre susseguenti e le emali ne mancano. Nel L. Bibroni il numero delle vertebre formate è diciannove o presso a poco. Le apofisi neurali dopo quelle che sono in rapporto coi corpi vertebrali si ripetono per una porzione considerevole di corda, dapprima in coincidenza con le sue placche superiori indicate sui lati dai tratti longitudinali che conosciamo, poi isolatamente sulla corda non segmentata; in tutto se ne possono contare ottantasette paia seguite da deboli traccie; le emali vengono meno prima dei corpi costituiti delle vertebre e sono quattordici per lato al più; le lamine che rappresentano gli archi superiori si trovano già formate sulle ultime otto vertebre incirca e si allungano sino ai due estremi di questi corpi; le lamine inferiori sono sei o circa per lato.

Nel L. Gegenbauri le vertebre formate sono poco di più noverandosene da ventuno a ventitre, ma le apofisi neurali esistono per tutta la estensione della corda sebbene verso l'estremità anteriore si facciano sempre meno evidenti; di esse soltanto tredici o quindici, cominciando dalla coda, portano lamine; le emali sono ventitre o all'intorno per ciascun lato; di esse soltanto nove o all'intorno hanno lamine.

Nel L. Köllikeri la corda è segmentata in tutta la sua lunghezza; in dietro sono circa trentacinque vertebre più lunghe che alte, di forma quasi definitiva e con principio di ossificazione. Più in avanti sono segmenti cilindrici di pura cartilagine, così lunghi che alti e nel resto un poco più alti che lunghi; i processi neurali primitivi si possono seguire senza

difficoltà fino al capo, ma verso questa parte il loro sviluppo è ancora debole; sulle ultime quindici vertebre caudali o lì presso s' inseriscono innanzi il mezzo della lunghezza delle vertebre, indi nel mezzo fino all'estremità anteriore; cominciando dall'estremità opposta si arriva a numerarne ventitre per lato con larghe lamine o archi superiori comprendenti tutta la lunghezza della vertebra; procedendo nella stessa direzione si contano fino a ventisei vertebre con processi emali sempre meno sviluppati in avanti, opposti ai processi neurali e provvisti di lamine nelle prime tredici vertebre.

| Stati larv. progress.  del C. mistax | Corpi<br>vertebrali | Apof. neur.<br>primitive | Apof. em di<br>primitive | Lamine<br>vertebr.<br>superiori | Lamine<br>vertebr.<br>inferiori |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| L. Haeckelii juv.                    | 0                   | 0                        | 0                        | 0                               | 0                               |
| » • adul.                            | 2                   | 4 paia                   | 0                        | 0                               | 0                               |
| <ul> <li>Yarrelli</li> </ul>         | 10                  | 20 .                     | 7 paia                   | 0                               | 0                               |
| » Bibroni                            | 19                  | 87 .                     | 14 •                     | 8 paia                          | 6 paia                          |
| » Gegenbauri                         | <b>2</b> 3          | tutte                    | 23 •                     | 15 >                            | 9 •                             |
| ➤ Köllikeri                          | tutti               | tatte                    | 26 •                     | 23 >                            | 13 .                            |

Nel C. mistax definitivamente trasformato la colonna è divisa in 135 vertebre, di cui 44 addominali e 91 caudali. Le apofisi emali mancano soltanto sulla 1ª vertebra e sono opposte alle neurali; nei giovani queste ultime si mostrano tuttora costituite di due parti ben distinte, ma intimamente connesse, cioè l'apofisi primitiva e l'espansione laminare che ha sui lati. Muovendo dall'estremità caudale sono intorno a quindici le vertebre in cui la stessa apofisi sorge un poco più innanzi la metà della loro lunghezza, in seguito sorge dal mezzo, come nel L. Köllikeri.

Le neurospine risultano evidentemente dalla congiunzione e dal prolungamento di ciascun paio di apofisi neurali primitive, non punto dalle lamine corrispondenti.

La perfetta somiglianza nella forma delle apofisi neurali primitive dal L. Haeckelii ai successivi, in quella delle vertebre più mature presso la coda dal L. Yarrelli al giovine C. mistax e specialmente delle lamine superiori dal L. Bibroni allo stesso Conger, le quali hanno il margine

Digitized by Google

anteriore convesso verso la base e superiormente incavato e piegato verso la coda, e in altre particolarità che sarebbe lungo descrivere minutamente, conferma l'esattezza di ciò che sostengo.

Un altro punto di corrispondenza si trova nel numero dei segmenti in cui è divisa o deve dividersi la corda. Nel L. Köllikeri questa essendo già interamente divisa possiamo contarli direttamente facendoli passare uno a uno sotto gli occhi attraverso un debole ingrandimento del microscopio dopo opportuno trattamento della corda. Invece dei corpi delle vertebre si possono contare le apofisi neurali primitive, ciò che riesce più spedito. Nel L. Gegenbauri possiamo ancora avvalerci di quest'ultimo mezzo ad onta che la corda per gran parte della sua lunghezza non offra anelli di segmentazione e il risultato che si ottiene è conforme al superiore. Nei L. Bibroni e Yarrelli questo stesso mezzo ci viene meno essendo incompleto il numero delle apofisi neurali e nel L. Haeckelii quasi nullo. Quindi dobbiamo ricorrere a quello di enumerare i gangli spinali o i segmenti muscolari come si è detto a proposito delle forme più immature del L. inaequalis. Questi gangli e segmenti in tutti e tre i leptocefali or nominati è appunto di 135, quale numero pure si rileva nel L. Köllikeri.

Un'altra non meno evidente dimostrazione dell'appartenenza dei cinque leptocefali suddescritti al C. mistax è data dalla forma dell'ipurale, diversa da quella del C. vulgaris e perfettamente identica in ciascuno dei detti leptocefali a quella che ha nel C. mistax. Essa placca risulta di un pezzo superiore e di un pezzo inferiore. Il primo si trova in direzione della corda o della colonna vertebrale a cui si attacca con la sua porzione ristretta sormontata da due creste opposte tra cui passa il midollo e che sono evidentemente l'ultimo paio di apofisi neurali modificate; posteriormente si allarga ad incudine di cui però una branca corrispondente alla superiore sia più lunga e più stretta che non l'altra che è più ottusa. Il pezzo inferiore, che è una lamina, si congiunge col di sotto della porzione anteriore ristretta del suddetto, restandone separato posteriormente da un incavo profondo. Il suo margine posteriore convesso si trova un poco più innanzi di quello del pezzo soprastante. Essa lamina porta un forame anteriormente. Il midollo spinale nella sua ultima porzione corrispondente al pezzo superiore dell'ipurale restringesi in un prolungamento o coda che si adatta nella concavità del margine superiore di questo pezzo e termina all'estremo superiore della sua porzione allargata.

Un'altra particolarità comune al L. Yarrelli e successivi e al C. mi-

stax consiste nell'essere sovente le due ultime vertebre normali saldate; in tal caso l'unico corpo vertebrale che ne risulta porta due apofisi emali e due neurali, di cui la posteriore si trova alle volte sopra l'estremità anteriore dell'ipurale oppure tra questo e l'estremità posteriore delle due vertebre saldate.

Nella corrispondenza del numero dei raggi caudali abbiamo ancora una prova dell'identità specifica delle forme esaminate. Esso è in tutte costantemente di cinque nella lamina superiore dell'ipurale, di quattro nella inferiore. La loro estremità radicale è semplice a differenza dei raggi dorsali e anali che loro fanno seguito e che hanno una testa tricondiloidea. (Hi ultimi raggi interspinosi offrono gli stessi rapporti con le parti adiacenti. L'ultimo superiore si congiunge con la cresta dell'ipurale che abbiamo considerato come un'apofisi neurale, quello che gli succede si frappone a questa apofisi e alla seguente omologa e così di seguito. L'ultimo inferiore giace tra il pezzo inferiore dell'ipurale e l'ultima apofisi emale, il penultimo si dirige tra questa e quella che le sta innanzi e così di seguito. È da notarsi che gli stessi due ultimi raggi interspinosi superiori e i due inferiori opposti sono avvicinati l'uno all'altro sull'estremità esterna ed articolano insieme con un solo raggio pinneale, che è l'ultimo dorsale ed anale. I segenti corrispondono ad altrettanti raggi di pinna. (continua)

#### TRACTATUS

# per Epistolam FRANCISCI MAUROLICI

AD PETRUM GILLIUM

DE PISCIBUS SICULIS

(Cont. V. super. fasc.)

**Bollaces** sunt nobis quos graeci πέρνας vocant, parvi pisces, lati brevesque, rubris nigrisque in transversum lineis, et ore amplo et carne molli.

Juliolae, quas graeci τὰς ἱούλιδας vocant, nobis autem vulgo Judiolae et Jocarellae hoc est iocaria dicuntur, parvi pisces sunt, sardarum fere magnitudine ac figura, sed variis picturati coloribus, rubris, nigris, croceis, viridibus, caeruleis, undulatisque in longum lineamentis distincti, carne molli, non minus gustui quam nisui grati, unde Regum mentulae dicuntur a quibusdam. **Sargi**, qui et graece οἱ σάργοι, nobis autem vulgo saraci dicuntur, inter latiores numerantur, singulorum pondus librae duae ac semis.

Gaiulae sunt sargis ferme similes, sed argentatis squamis, nigrisque lineis in latum vergatae, et ore exiguo, et minores.

Muraena longitudine similis Anguillae, sed colore obscuro, croceis notis conspersa, maxima XX librarum, candida, molli carne ac sapida, graece ἡ μύραινα, capitur in freto Mamertino, dum exustam solis fervore cutem mergere nequit, ut ait Martialis, quin et in quibusdam rupibus, dum muraenae laticantes de foraminibus caput proferunt, forcipibus apprehenduntur.

**Conger** anguillae similis, sed ventre pregnante sapore quoque haud ingrato. Compertum est congrui equasse pondere L libras. Hunc Grungum vulgo dicimus.

**Beati** sunt nobis plani brevesque pisces: quorum XII aequant pondere V libras. Ex horum nomine jocus ortus in piscatores: ut beatos a se captos dicentibus, elapsos fuisse beatiores respondeant.

**Acus** pisciculus longus ac teres, caerulea cute, ab aculeato rostro denominatus. A graecis ή βελόνη vocatur.

**Haleces** vulgo nostro Alaccie sunt pisces sardis omnino similes, sed majores, ut bini aequent pondere, abundant spinis minutissimis, putant esse αι μαινίδες, et haleculae τὰ μαινίδια, ut Theodorus transfert.

Sardae pisciculi notissimi quorum piscatio in gaditano freto, apud extremum Hispaniae promontorium frequentissima: cute caerulae, longiusculae, graecis dicuntur αὶ τρικίαι, gregatim incedunt sicut caeteri pisciculi, sapore non infimae et salsamento aptissimae.

Cicerellae, sic nobis vulgo dicuntur: seu potius circelli, quia convoluti speciem faciant in aurium, pisciculi sunt quidam lubricis vermibus perquam similes, teretes ad caput caudamque acuminatis, candidi argenteoque fulgore conspicui, ac sapore optimo, gregatim incedunt. Horum in Mamertino freto littoribusque Messanensis agri proventus copiosissimus, ad horum captionem retia maculis minutissimis distinta laxari ac demum tempestate compertum.

**Minulae** vulgo nostro, seu rectius menulae, sunt pisciculi longiusculi quam lati, hebeti colore, quaterni vel terni libram aequant, sunt in mediocri precio.

Mupi sunt Paguris perquam similes, sed multo minores: ut quator tresne libram perficiunt, sapore venusto.

Luvari Mupis omnino similes sunt, sed aliquanto minores.

**Salpae**, quae grece etiam αὶ σαλπαι dicuntur, longiusculi pisces, singuli duarum librarum ac semissis, aureis in longum lineis inscripti.

Sauri antiquum etiam nomen servant, argentea cute, postrema cauda valde in acutum tendente, quaterni quinas libras aequant.

**Scombri** a graecis etiam οι σχόμβροι, sauris similes, sed caeruleo colore, dorsoque nigris undulamentis distincto.

**Pelamides** vulgo nostro palamati vocantur, ἀπὸ τοῦ πηλοῦ, hoc est a coeno dicti, nigricantibus lineis a longum inscripti. Maximus non praeterit libras XII et semissem. Hic notandum salpas, sauros, scombros, palamides esse de numero ignobilium piscium et illaudati saporis.

**Smidirae**, sic vulgo nostro, graece autem αὶ σμαρίδες ut nostrum vocabulum a graecis traslatis literis factum videatur, pisciculi sunt sardis minores, colore maenulis similes.

**Vopae** nobis appellantur pisces smidiris similes, sed ut plurimum maiores ac deteriores.

Muletti vel Burraces similes sunt spinulis, sed minores. Nam maximus quinque libras non excedit, gregatim natant, arbitror hos esse mugiles.

Curanellae sunt sardae minutae, ac perinde viliores, sparsoculi piscium minutissimi.

Monachelli sunt pisciculi breves ac plani seu lati nigrentibus squamulis.

**Trachina** piscis corpore longo et ore amplo, et carne candida, pondere sesquilibrae.

**Cornus** graece ὁ Κόραζ, piscis longus, latusque ad summum quinque librarum, fusco colore.

**Dentatus**, ut opinor, is est qui latine *dentex* graece autem συνοδων, a serratis dentibus dictus: caetera paguro similis, quanquam molliori carne.

Aselli pisciculi a nostris dicuntur smidiris similes, colore ad ruborem declinante, gregatim incedunt. Quanvis asellus aliis alius sit piscis.

**Scorpaena** piscis est brevis, latusque, vario fuscoque colore, aculeatisque squamis armatus, carne mollissima.

**Squatina** graece  $\dot{\eta}$   $\rho i \nu \eta$ , piscis cuius corium asperrimum buxo et eburi laevigando utile est.

**Lappara** piscis latus, longiusculus, virenti colore, pingui mollique carne, inde fortasse nomen sortitus, quum graece ή λαπάρα pinguedo sit. Minimus librae quadrantem. Maximus dextantem aequat.

Lampretra piscis muraenae similis, habet tamen a lateribus novena foramina, rarus in nostro pelago a lambendis petris dictus.

**Calamarius** qui loligo; et graece ή Τευθίς.

Polypus graece ὁ πολύπους a moltitudine pedum.

Sepia graece ή σηπία.

Totani calamariis majores ac duriores, et caeterae mollium species, quae atramento efflato aquam turbantes se tutantur.

Item locustae, cancri, cammari et caetera crustaceorum genera.

Item ostreae, conchae, patellae, cochleas, buccinae, limaces, echini, testudines et innumerae testaceorum species tibi indagandae ac describendae reliquuntur, nec expectabis ut exponeam.

Garum liquamen ex scombris, ω ταριχά, ex cephalis, caviarium ex sturionibus sive siluris confectum, ova thynnorum, sardas, aleccias, arengas et caetera salsamentorum genera. Consule super his eos, quos gustui potius quam valetudini vacare ac sitis irritamenta querere delectat. Veniam ergo ad fluviales sive palustres pisces.

(sequitur)

#### F. MINA-PALUMBO

# Rettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. V. N. pr.)

#### Rana temporaria Linn.

1814. Rafinesque-Prodromo Erp. Sic.-Specchio delle Scienze N. 10, p. 102.

1872. Doderlein-Alcune generalità intorno la Fau. Sic. dei Verteb. p. 27.

1881. Doderlein-Rivista della Fau. Sic. dei Verteb. p. 43.

1874. De Betta - Fauna d'Ital. Rettili ed Anfibi, p. 67.

Io non ho trovato questa specie nelle Nebrodi, mi limito a citare questa specie come riportata dai sopradetti, di essere stata trovata in Sicilia. Il Rafinesque le ha dato il nome di Ranaria temporaria. Il Doderlein scrive più raramente la Rana rossa Rana temporaria Lnn. Il De Betta dice semplicemente di trovarsi anche in Sicilia.

Essendo una specie ben caratterizzata è utile farne ricerca in varie contrade della Sicilia, per noverarla con certezza nella nostra Fauna.

#### Genere Discoglossus Otth.

Discoglossus pictus Otth.

Discoglossus cinereo-rufescens, maculis atris, rotundis nitidis, saepius fascis tribus albidis longitudinalibus pictus: rostro acutiusculo: oculis parvis: corpore eleganti vix granuloso. Bnp.

#### SINONIMI

Pseudis picta Fritz. Pseudis sardoa Gené. Discoglossus pictus Otth.

— sardous Schudi
Rana picta Graven.

#### Nomi volgari

Discoglosso Siciliano, Bnp.—Rana acquajuola, Cetti—Rana, Rana d'acqua, Sardegna—Girana, Giurana di passa, Sicilia.

#### BIBLIOGRAFIA

18.... Noveaux Memoires de la Soc. Helvetique des Sciences Nat. v. I.

183i. Otth.-Memoires Soc. Helvetique, I, p. 6, sp. 1.

1837. Bonaparte-Fauna d'Italia, Fas. 23.

1872. Doderlein-Alcune generalità sulla Fau. Sic. dei Verteb. 26.

1874. De Betta-Fauna d'Italia. Rettili ed Anfibi 67.

1881. Doderlein-Rivista della Fau. Sic. dei Vert. 43.

#### Iconografia

1837. Bonaparte-Fauna d'Italia Fas. 23, tipo e varietà.

1837. Otth.—Mem. Soc. Helvetique I, Tav. F. 1-8.

Nelle Memorie della Società Elvetica si parla la prima volta della Pseudis picta di Sicilia, che poi Otth stabilì il suo genere Discoglossus.

Il Bonaparte scrisse sul *Discoglossus pictus* e sardous dando le figure di alcune varietà, il De Betta lo riporta dalla Sicilia e Doderlein dice che con parecchie varietà surroga la Rana mangereccia del Continente.

Il discoglosso ha forma depressa del corpo, muso piuttosto acuto, tronco svelto, cute liscia senza altra scabrosità, che alcune vescichette granelliformi. Capo breve non distinto dal tronco, timpano nascosto sotto la cute; una sporgenza glandulosa nel tratto dietro l'orbita sino alle spalle, gambe anteriori brevi, le posteriori con piedi lunghissimi, dita sottili riunite alla base da una membrana.

Lungh. cent. 7, gambe anteriori 4, posteriori 9.

Colore cinereo-giallo più o meno carico, sulla fronte una macchia biancastra lanceolata, posteriormente a livello degli occhi si divide in tre rami dilatandosi a poco a poco, il medio invade la nuca sino alla groppa da foggiarsi a croce, i laterali interrotti passano al di sopra della membrana del timpano, contornano i fianchi, e terminano prima delle coscie; sui lati del capo, omeri e braccia si vedono macchie biancastre. Dalla punta del muso scorre per ciascun lato sino all'occhio un tratto nero, dietro l'occhio una macchia auricolare allungata, prima lineare poi seguita da macchie nerastre sui fianchi; le fasce biancastre sono tramezzate da macchie nere verdognole più o meno estese o rotonde e numerose anche sul dorso. Sugli arti vi sono macchie consimili variabili di forma e grandezza. Parti inferiori bianco-lattee leggermente vermicolate di verde cupo.

I maschi sono più piccoli, più lisci e meno macchiati, la membrana tra le

dita dei piedi posteriori giunge quasi alla estremità delle dita, nelle femmine non giunge alla metà.

Nelle Madonie ho trovato la varietà colle tre fasce longitudinali biancastre molto pronunziata da formare un bel tipo caratteristico, ma sempre in saggi piccoli ed ordinariamente maschi.

Nel tipo comune la macchia triangolare della fronte chiara sempre molto pronunziata, e nei tre angoli un punto nero. Il colore generale è cinereo-verdastro di gradazioni differentissime dal cinereo al turchino, l'occhio ha la pupilla rotonda con una semplice impressione nella parte inferiore, l'iride è scura, ma la porzione che è al di sopra del bordo superiore della pupilla è gialliccia a riflessi dorati.

Dietro ciascun occhio parte una macchia sottile, che poi si allarga un poco passando sul timpano e termina rotondata sul bordo della mascella superiore, ove si osservano piccole macchie nere irregolari.

La macchia scura nerastra triangolare dietro la nuca si biforca posteriormente, a ciascun estremo di questa biforcatura sieguono due serie di macchie scure quasi rotonde, che si continuano sul dorso attenuandosi.

Altra serie è disposta a ciascun lato delle precedenti cominciando dietro l'occhio e terminando all'estremo del tronco. Una terza serie comincia dietro quella nera dietro l'occhio, e termina nei fianchi, ma queste sono più irregolari, in tutto sei serie di macchie rotonde più o meno regolari a bordi nerastri, il numero varia da 20 a 32 variabili dal nero al giallo scuro, di raro le macchie sono disposte irregolari.

Sulle zampe le macchie talvolta sono disposte a fascie trasversali. Le parti inferiori sono di un bianco latteo, negli arti il colore è carnicino con papille bianche.

I maschi hanno il colore della pelle più gialliccio o tendente al ruginoso, i cordoncini laterali sono giallicci e qualche volta marrone, le macchie del dorso sono meno scure e men pronunziate.

Nell' inverno si occultano sotto le pietre o nel terreno, con bassa temperatura le rane sono molto pigre, nella fine di marzo si ridestano, entrano in amore, e tutte sono nelle acque stagnanti, e per questo si chiamano Giurane di passa, poi sparse in altre acque sembrano meno, perciò il volgo crede che emigrano.

L'accoppiamento si fa nello acque dei ristagni, dei piccoli torrenti, nelle vasche dei giardini, ovunque le acque sono limpide e tranquille.

È la sola specie mangereccia che abbiamo, e che alcuni credono di grato gusto. L'ho trovato nelle Madonie a Castelbuono, Collesano, Petralia e Geraci sino a più di M. 1000 sul livello del mare ai Mandarini, mai nelle limpide sorgive dei sommi gioghi In Sicilia è stata trovata a Castrogiovanni nelle acque salmastre, a Catania in vicinanza del mare, a Caltanissetta.

La sua estensione geografica è molto importante in Grecia, Malta, coste meridionali dell'Africa. (continua)

Digitized by Google

| ANNO XII. NGO!                        | AGOSTO 1893                                                                                             | N. 11               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| IL NATU                               | TRALISTA SIC                                                                                            | ILIANC              |
| GIOR                                  | NALE DI SCIENZE NATURA                                                                                  | LI                  |
|                                       |                                                                                                         |                     |
| S                                     | I PUBBLICA OGNI PRIMO DI MESE                                                                           |                     |
|                                       | ABBONAMENTO ANNUALE                                                                                     |                     |
| Italia                                |                                                                                                         | L. 10               |
|                                       | I COMINCERANNO DAL 1º DI OTTOBRE I                                                                      | DI OGNI ANNO        |
|                                       | ciò che riguarda l' Amministrazione RICO RAGUSA, in Palermo, Via Stabile  SOMMARIO DEL NUM. 11.         |                     |
| K. Escherich — Eine Eser Insel (fine) |                                                                                                         | ag zur Fauna die    |
| F. Maurolico — Tractatu lis (fine).   | s per Epistolam ad Petrum Gillium                                                                       | n de piscibus sicu- |
|                                       | ili ed Anfibi Nebrodensi (fine)<br>corfosi del Conger vulgar <b>is e d</b> el Con<br>nni bibliografici. | nger mistax (cont., |
|                                       |                                                                                                         |                     |
|                                       | 2177270                                                                                                 |                     |
| Si                                    | PALERMO<br>tabilimento Tipografico Yirzì                                                                |                     |
| ,,,                                   | 1893                                                                                                    |                     |
|                                       | 1090                                                                                                    |                     |

# IL NATURALISTA SICILIANO

#### CATALOGO RAGIONATO

DEI

# COLEOTTERI DI SICILIA

(Cont. ved. N. prec.)

#### RUTELINI

#### Anomaia Samonelle.

junii v. rugosula Fairm. Fu descritta di Sicilia dal Mulsant sotto il nome di Doublieri, messo poi in sinonimia dal Gangelbauer (1). Io ne posseggo un solo esemplare trovato, nell'agosto dal sig. Amenta, in un'escursione da lui fatta per conto mio, nei boschi di Sperlinga.

ausonia Er. . . . De Stefani citò questa specie, che è tanta comune, di Palermo trovata nell'aprile e maggio, io l'ho in grande numero di esemplari trovati nel maggio sulle canne presso un torrente a Sicciara, nel giugno nell'Orto Botanico di Palermo sopra una pianta rampicante che somiglia molto alla vite; l'ho pure di Lentini trovata nel luglio. Ritengo questa sia la specie citata dal Romano come Euchlora aurata.

var. sicula Gangbl. Questa bellissima varietà dell' Ausonia se ne distingue per il colorito azzurro che la ricopre interamente od in parte. Io ne ho gran numero d'esemplari quasi tutti trovati a Messina. Posseggo pure esemplari bellissimi di colore ocraceo con riflesso metallico azzurro, che meritano un nome e per i quali propongo quello di var. lactus.

vitis F. . . . . È citata di Sicilia dal Ghiliani, dal Romano (2) dal

<sup>(1)</sup> Zur Kenntniss der europäischen Anomala-Arten Wiener Ent. Zeit. 1882, pag. 174-176, 241-249.

<sup>(2)</sup> La cita pure come altra specie col sinonimo di Euchlora holosericea.

Il Naturalista Siciliano Anno XII

Reiche e dallo Steck. Io ne ho un solo esemplare e l'ebbi da Castelbuono trovato dall'amico Failla.

solida Er. . . . È nuova per la Sicilia ed io la posseggo in molti esemplari dei dintorni di Palermo. L'ebbi determinata assieme a quasi tutte le mie *Anomale* dal Ganglbauer.

affinis Gangbl. . . È nuova, non solo per la Sicilia, ma anche per la fauna europea, essendo conosciuta solamente da Smirne. I miei numerosi esemplari, determinati dallo stesso Ganglbauer, provengono dalle vicinanze di Messina.

#### Anisoplia Serville (1).

villosa Goeze. . . . Questa specie è stata citata di Sicilia dallo Steck e sotto il sinonimo di agricola Fabr. dal Reiche e dal Romano. Reitter (2) le dà per patria la Francia e l'Europa centrale. Io dubito che questa specie si trovi da noi e che l'agricola citata dal Reiche sia invece la marginata Kraatz, allora non ancora descritta.

marginata Kraatz. Citai questa specie di Sicilia (3) ritenendola allora una varietà della villosa, dalla quale si distingue però facilmente per la mancanza del solco longitudinale sul vertice. È assai comune ed io l'ho sempre trovata nel giugno, specialmente sulle Madonie nella località detta la Madonna dell'Alto, ad Acireale, Messina, Godrano e Ficuzza. È stata certamente citata sotto altro nome (4).

tempestiva Er. . Citata dal Reiche, io ne ho pochi esemplari trovati sulle Madonie al Piano della Battaglia.

sicula Reitter . . . Trovai questa specie comunissima alle Caronie e fra i tanti esemplari che ne raccolsi, ve n'è uno che distinguesi per il colorito delle elitre che è interamente nero. Io ritengo che questa specie esiste in molte collezioni determinata per tempestiva Er.

<sup>(1)</sup> Romano cita di Sicilia il Dichelus dentipes che certamente non vive da noi.

<sup>(2)</sup> Uebersicht der Arten der Coleop. Gattung Anisoplia aus Europa ect. Deutsch. Ent. Zeit. 1889 Heft. I, pag. 93-111.

<sup>(3)</sup> Nat. Sic., Anno III, pag. 317-318.

<sup>(4)</sup> Ghiliani cita con dubbio l'Anisoplia fruticola ed il Baudi mi comunicava questa specie sotto il nome di depressa e arvicola, errore nel quale può benissimo essere anche incorso il Reiche che pure cita l'arvicola Ol. di Sicilia. Metto anche in dubbio che da noi si trovi la monticola Er. che il Baudi mi scriveva di avere avuta di Sicilia dal Failla.

#### Hoplia Illiger.

minuta Panz... Ebbi questa specie nuova per la Sicilia in pochi o'o' e QQ dal Failla che ne trova ogni anno rari esemplari nelle vicinanze di Castelbuono; l'anno scorso ne ebbi pure un esemplare da Piazza Armerina trovato dal Dott. Roccella.

#### CETONIINI

#### **Epicometis** Burmeister

#### TROPINOTA Muls.

- squalida Scop. . . Rottenberg la cita di Palermo, Catania e Siracusa ed il De Stefani la dice frequente nell'aprile e maggio a Palermo. È comunissima in tutta la Sicilia e specialmente in primavera dentro ai fiori; l'ho trovata pure a Pantelleria.
- hirta Poda . . . . Questa specie tanto comune quanto la precedente fu citata dal Romano, dallo Steck e dal Reiche e De Stefani col sinonimo di hirtella L.

#### Leucocells Burmeister

#### OXYTHYREA Muls.

funesta Poda . . . È la stictica L. citata dal Romano, Ghiliani, Reiche, Rottenberg, De Stefani, Steck e notata dal Baudi. È comunissima e si trova in tutte le varietà di colorito, dal nero e verde metallico al rosso-cupreo, con le sei macchiette bianche del corsaletto spesso invisibili.

#### Cetonia Fabricius

- aurata L. . . . È citata dal Ghiliani, Romano e De Stefani. È comune, e si trova specialmente sui fiori in primavera assieme alle varietà seguenti.
- var. cuprifulgens Muls. L'ho in molti esemplari trovati specialmente a Messina. Si distingue dal tipo per il colorito delle elitre che dal verde passa al rosso cupreo. Ritengo che questa varietà sia la v. purpurata Dahl i. litt. citata di Sicilia dall'Erichson I. D. 1II, pag. 605.

var. lucidula Fieb. . Questa varietà è citata dal Reiche e dal Romano. Io non la posseggo ancora.

var. pallida Drury. . Alcuni esemplari della mia collezione mi furono determinati dal Reitter per questa varietà. Essi si distinguono dal tipo per il colorito violaceo delle elitre.

carthami Gory. . . Cito questa specie, che io non posseggo ancora, perchè la trovo notata come di Sicilia nell'ultimo catalogo di Berlino.

#### Potosia Mulsant.

#### Potosia s. str.

speciosissima Scop. Il solo Romano citò questa stupeuda specie sotto il sinonimo di fastuosa F., Baudi la notò. Non è rara specialmente sulle Madonie e Caronie; in alcuni esemplari della mia collezione il verde metallico passa al cupreo dorato (1).



affinis Andersch. . È comune ed è citata dal Romano, Ghiliani, e notata dal Baudi. L'ho trovata nelle campagne specialmente dentro i fiori dei cardi.

var. mirifica Muls. . Riporto a questa varietà alcuni esemplari ricevuti da Messina che invece di essere di color verde sono di un bellissimo rosso-cupreo dorato.

floricola Herbst. . . De Stefani la cita comune delle Madonie, ma io dubito ci sia stata confusione con la specie seguente.

var. florentina Herbst. Questa varietà citata dal Reiche io non la posseggo e dubito sia stata invece una varietà della specie seguente.

metallica Fbr. . . Romano, Reiche e De Stefani la citano, io ne posseggo pochi esemplari essendo assai più rara delle varietà.

Il di sotto è rosso-cupreo.

var. incerta Costa . Baudi me la notò, ed io ne posseggo pochi esemplari raccolti nella provincia di Palermo. Costa descrivendola disse di averla ricevuta da Noto dal Padre Li-

<sup>(1)</sup> Pria di questa specie dovrei notare la *Pachnotosia marmorata* citata di Sicilia dal Romano assieme ad altre specie e varietà, che io fintanto che non sia accertato che si trovino da noi non noto, esse sono la *cardui*, *viridis*, ed *assimili*s citata dal Ghiliani.

bassi e dall'Abate Brugnone di Palermo ed opina che questa varietà, da lui creduta specie, poteva essere la *Sicula* del Dejean. Si distingue dal tipo per il di sotto che è violaeo-purpurascens (1).

var. cuprea Gory. . Romano citandola la riunisce alla Sicula Dejean, e credo sia nel vero, essendo la più comune delle Cetonie di Sicilia fu citata pure dal Reiche, Steck e notata dal Baudi. Si distingue dal tipo per il di sotto che è viola, ed il sopra rosso-cupreo.

squamosa Lef. . . È notata di Sicilia nel catalogo di Berlino sotto il sinonimo di tincta Germ. Non posso precisare chi l'abbia citata essendo pure possibile che il Ghiliani e Romano abbiano inteso sotto questo nome la var. squamosa della floralis. Io ne ho buon numero d'esemplari delle Madonie, di Motta Sant'Anastasia, raccolti nel maggio.

sardoa Gory. . . . Rottenberg ne trovò a Taormina un esemplare all'anfiteatro. Io non la posseggo ancora.

oblonga Gory. . . . Reiche è il solo che cita questa specie, che io non posseggo nè ho ancora vista di Sicilia.

morio Fbr. . . . Romano citò questa specie che io posseggo in molti esemplari trovati nel luglio nella provincia di Messina.
Reitter descrive il sopra di questa specie « schwarz,
matt, umbehart » senza peli, mentre le elitre sono
ricoperti di piccole setole bianche, ciò che del resto
troviamo accennato nella descrizione data dell'Erichson.

#### Aethiessa Burmeister

floralis F. . . . Reiche, De Stefani e Baudi notarono questa specie tanto comune, ed il Rottenberg la citò col sinonimo di deserticola Waltl. con il quale la cita il De Stefani come varietà. L'ho avuta dal Bellier sotto il sinonimo di refulgens, nome con il quale la cita lo Steck e me la nota il Baudi come varietà.

var. squamosa Gory. Questa varietà è citata dal Rottenberg e notata dal Baudi. È assai comune e si distingue dal tipo per le elitre che sono specialmente sui bordi ricoperti di bianco.

<sup>(1)</sup> E. Reitter. Darstellung der echten Cetoniden-Gattungen und deren mir bekannte Arten aus Europa ect.—Deutsche Ent. Zeit. 1891, pag. 49 a 74.

var. elongata Gory . È citata nel catalogo di Berlino, d'Europa, solamente di Sicilia. Essa si distingue dalla *floralis* tipo, per la sua forma più piccola a stretta, con il corsaletto quasi rotondo, con le elitre per lo più prive di macchie bianche. Io ne posseggo varii esemplari.

#### VALGINI

#### Valgus Scriba

hemipterus L. . . Questa comunissima specie trovasi specialmente nel maggio sui fiori del biancospino. Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg, Steck e De Stefani la citano, il Romano nota pure una varietà (?).

#### TRICHINI

#### Osmoderma Serville

eremita Scopoli . . Il solo Ghiliani citò questa specie che è assai rara in Sicilia e che io posseggo in cinque esemplari trovati sulle Madonie dentro un tronco di vecchia quercia.

#### Gnorimus Serville

- decempunctatus Helf (1). Questa bellissima specie esclusivamente siciliana è citata dal Romano, Reiche, De Stefani e Baudi. È propria delle Madonie, ma sono sicuro che si deve pure trovare alle Caronie. Io l'ho trovata nel giugno dentro ai vecchi tronchi d'albero, fra il fracidume del legno, e nel luglio ed agosto spesso al volo.
- var. velutinus Ragusa. Descrissi questa bella varietà (2) che si distingue dal tipo per il colorito delle elitre che invece di essere ochraceo e tutto d'un bel nero vellutato. Il solo Romano la cita credendola l'octopunctatus F. (variabilis L.). È assai più rara del tipo con la quale si trova.

<sup>(1)</sup> Il Dottore Helfer di Praga (Boemia) nel 1832 visitò l'Italia e la Sicilia e dimorò sei mesi nella nostra isola. Da questa escursione egli riportò 32,000 coleotteri, fra i quali varie centinaja di specie nuove, sfuggite alle investigazioni del Lefebvre, Dahl e Bassi, che pure successivamente aveano visitata la Sicilia.

<sup>(2)</sup> Nat. Sic. Anno I, pag. 250.

#### Trichius Fabricius

Failla Tedaldi nelle vicinanze di Caste buono e citata dal Reitter (1). Io ne posseggo pochi esemplari donatimi dal Failla.

(continua)

E. RAGUSA.



## Eine Excursion auf die Insel Linosa

BEITRAG ZUR FAUNA DIESER INSEL

von K. Escherich aus Regensburg (Eaviera).

(Cont. e fine v. N. prec.)

Im Lauf des Gespräches lernte ich in ihm bald einen sehr intelligenten u. liebens würdigen Mann kennen u. bat ihn deshalb mich zu begleiten. Er war sofort dazu bereit u. wurde mir später sowohl infolge seiner Ortskunde als auch infolge seiner Geschicklichkeit, die er beim Sammeln zeigte, sehr willkommen. Wir erbeuteten noch eine Masse der oben genannten Käfer u. mehrere Aphodien, ferner viele Chalcides, Scolopendren ect. Plötzlich sah ich Sig. Buonadonna, so hiess nämlich mein Begleiter, erschreckt zurückspringen u. hörte ihn gleichzeitig einen ängstlichen Schrei ausstossen. Ich lief sofort zur Stelle u. sah zu meiner grossen Freude einen reizenden Geko in raschem Lauf fliehen; ich wollte das interessante Reptil nicht entwischen lassen u. schnell mit den Händen darnach fassen. Doch mein Begleiter hielt mich davon zurück, indem er mir zurief: «O signore, badi, sono molto relenosi fanno molto male!» Ich liess mich natürlich durch diese Warnung nicht abhalten den harm-



<sup>(1)</sup> Uebersicht der paläartktischen Arten der Gattung Trichius Fbr Wiener Ent. Zeit. 1890, pag. 143-144.

losen Geko zu fangen u. in sicheren Gewahrsam zu bringen. Prof. Doct. O. Boettger bestimmte dieses Reptil als Hemidactylus turcicus (L.).

Gegen Abend verliess mich mein Begleiter Buonadonna, nachdem ich ihm versprochen hatte, ihn am nächsten Tag in seiner Wohnung aufzusuchen u. setzte nun allein der Küste entlang schreitend den Weg zum Faro fort. Es wurde mis hier noch eine grosse Freude bereitet; ich erbeutete nämlich mehrere Exemplare der hübschen Cymindis axillaris var. lineola.

Mitterweile war es Abend geworden, die Sonne war bereits hinter den Bergen verschwunden u. man sah schon, wenn auch noch undeutlich, einige Gestirne im dunklen Weltenraum funkeln; der Sturm schien noch heftiger zu werden u. peitschte die Wellen an die erstarrten, schroff in das Meer abfallenden Lavamassen, ein monotones, betäubendes Rauschen verursachend. Hier am Ufer liess ich mich nieder u. merkte erst jetzt dass ich recht müde war, was mir während des Sammelns gar nicht zum Bewusstsein gekommen war. Während ich so dasass der Wogen Spiel betrachtend, überkam mich das Gefühl der grössten Glückseligkeit, fern von dem wüsten Getreibe der Grosstadt, u. von dem Kampf, den die Menschen in unseren Culturstaaten gerade jetzt in erbittertster Weise gegen einander führen, fern von allem Scheinwerk, von dem unwürdigen Strebertum, überhaupt unserer Ueberkultur, in dem reinen, ungetrübten Naturgenuss schwelgen zu können, hier auf diesem einsamen Eiland, bei dessen Bewohnern, unberührt von den schädlichen Einflüssen unseres Culturlebens, noch Natürlichkeit, Uneigennutz, Aufrichtigkeit u. wahre Gastfreundschaft zu finden ist. Lang sass ich hier in Gedanken versunken, ganz entzückt von dem Naturschauspiel, u. von dem Wunsche beseelt, ewig hier bleiben zu können! Unterdessen wurde es immer dunkler, die Gestirne traten immer deutlicher hervor u. der ungeschwächt wüthende Sturm wurde unangenehm kühl, sodass ich allmählig daran denken musste, nach dem Faro aufzubrechen.

Dort erwartete mich bereits Herr Ingenieur Cucchiara u. Herr Demarco, der Wächter des Leuchtturmes, der mir ein luxuriöses Mahl, bestehend aus Fischen u. Vermicelli, vorsetzte u. ein gutes Nachtlager für mich bereitet hatte. Die Unterhaltung an diesem Abend war sehr lebhaft; ich erzählte den beiden Herren von meinen Erlebnissen u. zeigte ihnen die Ausbeute des heutigen Tages, wofür sie grosses Interesse zeigten; Herr Demarco brachte mir einen Bacillus Rossi, leider in ganz schlechtem Zustand. Nach der Mahlzeit bestiegen wir den Faro, um die interessante Einrichtung des Lichtspenders zu besehen u. gingen dann bald zur Ruhe.

Am anderen Morgen machte ich mich schon sehr frühzeitig wieder auf die Excursion; leider hatte der Sturm nicht nachgelassen, sondern wüthete im Gegenteil noch viel heftiger als am Tag vorher. Ich konnte deshalb von dem Kötscher u. Netz keinen Gebrauch machen, sondern musste mich wieder darauf beschränken, Steine u. Lavaschlacken umzuwenden. Zunächst sammelte ich der Küste entlang, u. wandte mich später landeinwärts direct gegen das Dorf zu, wo um 12 Uhr Mittag die « Gorgona » von Lampedusa zurückkehrend ankommen sollte. Jedoch versicherten mir mehrere Fischer, die ich zufällig begegnete, dass infolge des Sturms das Schiff keinesfalls vor Abend eintreffen werde, weshalb ich mich auch nicht im geringsten beeilte. Die Ausbeute war grösstenteils dieselbe wie bisher, nur ein Otiorrhynchus, ein Cardiophorus u. Olistopus glabricollis waren neu; Akis spinosa, Scaurus tristis u. Ocypus olens traten hier in Masse auf, obenso der Gongylus ocellatus.

Mehrere Eingeborne. die gerade auf den Feldern arbeiteten, brachten mir 2 sehr gut erhaltene Bronce Münzen, die eine vom Kaiser Theodosio, die andere eine punische; ich selbst fand beim Ausgraben eines Gongylus eine ziemlich grosse Bronce-Münze leider jedoch völlig unkenntlich. In der Nähe des Dorfes fing ich einen Scorpion, von den Inselbewohners «surfizio» genannt u. sehr gefürchtet.

Gegen 4 Uhr kam ich in dem kleinen Fischerdorf an u. suchte dort sogleich meinen gestrigen Begleiter Buonadonna auf. Ich wurde von ihm u. seiner hübschen 16 jährigen Frau sehr gastfreundlich aufgenommen u. reichlichst bewirtet; man setzte mir einige gebratene Vögel, die mein Gastgeber frisch erlegt hatte, u. Bohnen vor, guter Wein von Pantellaria bildete das Getränke des mir lukullisch scheinenden Mahles.

Als es zu dämmern anfing, ging ich an das Gestade, um nach der « Gorgona » auszuspähen; doch bis dahin, wo der Himmel das Meer zu berühren scheint, wurde kein Fahrzeug sichtbar. Während ich so wartete, hörte ich plötzlich ganz in der Nähe des Ufers ein lautes, mehrstimmiges Zirpen u. vermuthete sogleich, dass diese Musik von der grossen Grylle Brachydripes megalocephala ausgehe; denn ich hatte untertags schon den Kopf dieses interessanten Tieres gefunden. Ich schlich mich vorsichtig heran u. hörte das Gezirp schon ganz nahe dem Ohr, da plötzlich verstummte es, um nach einigen Minuten schon wieder zu ertönen, darauf folgte eine längere Pause, dann wieder das Gezirp u. s. w. — Bei genauerer Untersuchung des Bodens entdeckte ich mehrere ziemlich geräumige Löcher, die zweifellos von den Urhebern des Lärms bewohnt wurden. Ich stellte mich bei einen dieser Löchen auf Anstand

Digitized by Google

u. erwartete mit dem Messer in der Hand die Grille; es dauerte nicht lange, da erschien sie schon mit dem mächtig breiten Kopf auf der Oberfläche; sie blähte die Flügel auf u. begann ihren betäubenden Liebesgesang. Diesen Moment benützte ich u. stiess das Messer kräftig hinter dem Tier in die Erde u. vesperrte dadurch den Rückweg. Es gelang mir auf diese Weise, des grossen Orthopters habhaft zu werden.

Es war unterdessen schon ganz dunkel gerworden n. immer noch kein Schiff in Sicht; ich ging deshalb nochmals zu meinem Freund Buonadonna, um dort die Ankunft des «Gorgona» zu erwarten. Es waren hier circa 20 Fischer versammelt, die Karten spielten od. sich auf andere Weise die Zeit vertrieben. Unvergesslich wird mir dieser Abend bleiben, den ich in Gesellschaft dieser natürlichen, braven Inselbewohner zubrachte! Gegen 11 Uhr verliess der grösste Teil der Gesellschaft den Raum. Mein Gastgeber lud mich ein, in seinem Bett zu schlafen; er u. seine Frau würden wachen, bis das Schiff ankäme u. mich rechtzeitig wecken. Ich war so müde, dass ich dieses rührende Anerbieten nicht ausschlagen konnte. Endlich um 1 Uhr nachts kam die «Gorgona» an, mein treuer Freund weckte mich auf u. brachte mich auf einer kleinen Barke an Bord des Schiffes.

Mit schwerem Herzen schied ich von dem einsamen, glücklichen Eiland u. von seinen biederen, gastfreundlichen Bewohnern. Allen ihnen rufe ich an dieser Stelle nochmals « grazie tante » zu.

In folgendem gebe ich ein Verzeichnis aller auf der Insel Linosa gesammelte Tiere. Die Determination übernahmen in der liebenswürdigsten Weise folgende Autoritäten: Herr Major Dr. L. vonHeyden—Bockenheim (Tenebrioniden:), Herr L. Ganglbauer — Wien (Carabiciden:), Herr Dr. Eppelsheim — Germersheim (Staphyliniden), Herr E. Reitter — Paskau (Scarabaeiden), Herr Prof. Dr. O. Boettger— Frankfurt (Reptilien).

#### A - Coleopteren

- 1. Cymindis axillaris var. lineola Duf.
- 2. Olisthopus glabricollis Schaum.
- 3. Masoreus Wetterhali Gyll.
- 4. Calathus mollis Marsh.
- 5. Blechrus minutulus Goeze
- 6. Medon procofer Peyron.
- 7. Oxytelus complanatus Er.
- 8. speculifrons K.

- 9. Atheta picipennis Mannh.
- 10. Conurus pedicularis Grav.
- 11. pubescens Payk.
- 12. Tachyporus pusillus Grav.
- 13. Ocypus olens Müll.
- 14. Aphodius hydrochaeris Fab.
- 15. granarius u. var. brunnescens Reitt.
- 16. Phyllognatus silenus Fb.
- 17. Cardiophorus?
- 18. Akis spinosa L. var. C. Kraatz (Olivieri Sol.) (costis tribus denticulatis) sehr klein (15 mm.).
- 19. Scaurus tristis Ol.
- 20. Tentyriu laevigata Sol.
- 21. Opatroides punctulatus Brullé
- 22. Opatrum spec.
- 23. Stenosis obliterata Sol.
- 24. Himatismus villosus Haag.
- 25. Otiorrhynchus?

#### B - Orthoptera

- 1. Acridium aegyptium L.
- 2. Brachydripes megalocephala
- 3. Bacillus Rossi Fab.

#### E - Reptilia

- 1. Hemidactylus turcicus (L.)
- 2. Chalcides ocellatus (Forskäl.)

Prof. Doct. Oscar Boettger machte mir brieflich felgende Bemerkung über letzteren:

« Den Gongylus von Linosa möchte ich von der Stammart nicht trennen, obgleich er 32 statt vorschriftlich 28-30 Schuppen um die Rumpfmitte bezitzt. Anderson kennt diese Form auch aus Tunis und hält sie ebenfalls für den Typus. G. A. Boulenger hat die Stücke des British Museums von Linosa für var. tiligugu Gmel. genommen, was ich für irrthümlich halte. Die Färbung ist allendigs auffallend dunkel, aber das berechtigt noch nicht zur Aufstellung eines Varietätsnamens.

Das helle Längsband an den Kösperseiten, das für var. tiligugu charakteristisch ist, fehlt der Form von Linosa konstant ».

3. Lacerta muralis var.?

Myriapoden und Arachniden sind noch nicht bestimmt.

#### Schlussbemerkung.

Sehr interessant ist die Verschiedenartigkeit der Fauna von Linosa u. ihrer Nachbarinsel Lampedusa. Einen eingehenden Vergleich der beiden Inselfaunen anzustellen, ist bei der höchst ungenügenden Erforschung, die genannte Inseln bis jetzt erfahren haben, noch unmöglich. Auf einen Punkt möchte ich aber jetzt schon aufmerksam machen: Auf Lampedusa kommt der flügellose Carabus morbillosus ungeheuer zahlreich vor, auf der Insel Linosa fehlt er ganz. Dieser Umstand allein liesse schon einen Schluss über das relative Alter u. die Entstehung der Inseln zu. Darnach würde nämlich Lampedusa einen Uberrest der Verbindungsbrücke swischen Sicilien u. Afrika darstellen (in beiden Ländern komt genannter Carabus vor) während Linosa erst in jüngerer Zeit, nachdem die Trennung der genannten Länder schon erfolgt war, entstanden sein dürfte in folge einer vulkanischen Eruption.

## TRACTATUS

# per Epistolam FRANCISCI MAUROLICI

AD PETRUM GILLIUM

DE PISCIBUS SICULIS

(Cont. et finis V. super. fasc.)

Alosa, graece 'Η τρίσσα ut Gaza trasfert, piscis alacciae similis, caeruleo colore sed latior et major quam alaccia. Minimus libram: Maximus libras duas et dimidiam aequat. Horum frequens piscatio in Panthaco fluvio, qui octo milliariis a Catana meridiem versus distat, eos e mari fluvium subire certum est.

#### Paludes Pelori

Binae sunt paludes inter Messanam et Pelorum, major et minor. Major abest ab ipso Pelori acumine, in quo turris est ad erigendas faces, milliariis quatuor, a littore maris iactu lapidis, a Messana milliariis octo, patet in longum paulominus milliario, latitudine multo angustiori. Haec omnino sterilis.

Minor vero ambitu ferme unius milliarii, abest a promontorio minus quam milliario, conchis sive conchulis planis non imbricatis abundat: vineis circumsepta. Ejusdem proventus est quorundam phari nomine inquilinorum. Conchularum piscatio in anno toto continua est in ea palude.

Piscium vero aestiva, cephalos enim et acus ibi capi certum est: quo fit, ut non temere creditum sit, paludis alveum habere subterraneum meatum ad pelagus. Quam suspictionem auget delphinus quoque in ea nisus et ejus in pelagi tempestate tumor observatus.

#### Vivarium Leontinum

Vivarium nobile est in Sicilia in ipso Leontino agro, abest ab oppido Leontinis millibus passuum duobus: a littore maris quatuor patet, in circuitu duodeviginti. Aqua profunda est pedes XIIII. Jacent in medio insulae duae, in quibus cygni nidificant. Vivarium ipsum potius lacus est nam fluvius in ipsum ingreditur et egreditur et in ingressu, obice manufacto, pedum XVIII crassitudine aquam retinente, defluit binis meatibus sive aquae ductibus, singulis latitudine duorum pedum, profundis vero aliquanto minus vivario. In eo vivario anguillae sunt et in plerisque lacubus ac fluviis Insulae generantur. Ceteri pisces de mari subministrantur. Nam Mense Martio quotannis multitudo minutissimorum piscium de mari proximo capta et amphoris aquae plenis inclusa jumen tisque vectata vivario ingeritur. Vocant huiusmodi pisciculorum copiam menusam semen videlicet ad instaurandam lacus piscationem: Expensa huiusmodi laboris est ferme aureorum XXXX. Ex his pisciculis succrescunt quatuor species, quartoque anno jam maturae sunt. Capulati seu Capitones similes spinulis, qui XX libras non excedunt. Muletti quos mugiles esse diximus, multo minores Ginni, figura similes et adhuc minores, γυρίνοι siquidem graecis ranae parvae sunt, ne putet quis nomen nimium ab re diversum esse. Tencae de mollium genere, latae, caeteris ignobiliores. Horum piscatio retibus, quas bulesticas vocant, exercetur,

Verum ipsae retium maculae ad eam mensuram comparatae sunt, ut pisces octoni (1) minores elabi possint una cum anguillis universis, sic pisces nunquam nisi maculae capacitatem excedant capiuntur, sed anguillae crescente lacu trajiciuntur cum aquae decursu per memoratos ductus in exteriorem piscinam: (quam vulgo mortis domum vocant) tum aqua per arundinum raritates, sub ipsum piscinae ingressum, quasi per cribrum effluente anguillae in piscinam admissae in aquam non admodum profundam labuntur ubi servantur manuali reticulo capiendae.

Cygni autem, qui in insulis dudum memoratis nidificant, piscibus et anguillis palustribus pascuntur. Pennarum quae usui sunt scriptoribus, proventus dat quotannis aureos quadragenos, verum totius vivarii annuus reditus excedit tria nummorum aureorum millia tanti enim locatur lacus conductoribus vivarii, dominus est Don Ambrosius de Sanctae Pace, lycodiae Marchio, nunc autem mamertinorum stratigus.

#### Piscatoria instrumenta

Instrumenta, quibus pisces capiuntur, quanvis varia sint, ad quincuplicem tamen modum redigi posse puto. Eos enim aut retibus, aut jaculis, aut hamo, aut concha, aut veneno decipi certum est. Retium plura sunt genera: Maximum, quod Thinnis ac magnis piscibus capiendis paratur. Proximum, quod per naviculam laxatum suberibus in summo fluctu natantibus, plumbisque subsidentibus extensum, in terram multo piscatorum conatu tractum confert multiplices piscium species. Bolesticae sunt retia minora fortasse  $\alpha\pi o' \tau \tilde{\eta}_5$   $\beta o \lambda \tilde{\eta}_5$ , hoc est a iactu vocatae, quae proiectae per aliquod spatium dimittuntur, et in scapham retrahuntur. Lampadaria nos vocamus naviculam, quae fert lampadas, seu facem in ferrea crate prominentem, sic noctu collustrato profundo, piscator nisos pisces fiscina percutit, spinulas, cernuas, mulettos, acus, beatos.

Est aliud retiarum instrumentum, quod nostrates piscatores vocant gangamum, forte quasi ἄχανον quod χαναί hoc est humi trahatur. Constat enim ex duobus semicirculis, uno ferreo, altero ligneo, quibus rete concavum insutum est: tum applicato fune ad capita semicirculorum lentatoque, de navicula dimittitur donec fundum attingat; mox acta in diversum navicula per rudentem anchorae alligatum, instrumentoque per

Digitized by Google

<sup>(1)</sup> In codice scriptum octuneae pro octonae, quod ipsum genere erratum.

fundum maris raptato, ferreo semicirculo arenam algamque radente, ligneo superstante. Confertur in reticulum multiplex piscium genus, cancri, cammari, bollaces, conchae, polypi et alii. Gancium vocant uncus hastatum quo mollium genera trahuntur. Polparia constat e quator hamis in quorum medio sarda vel alio pisciculo apposito, polypi, a quibus denominatur instrumentum, praecipue capiuntur. Otrantum, ut opinor a verbo δράττομαι quod est apprhendo, denominatum est aculeatum instrumentum habens plumbeum manubrium hamatis aculeis circumseptum funiculoque alligatum. Tum manubrio adipe peruncto, instrumentum demittitur in profundum. Quo facto lolligenes ac sepiae adipem circumvenientes tracto cum impetu fune, aculeis confixae producuntur. Conchae vimineae, quas vocant nassas, restibus demisse intus inescatae (2) multas piscium species admittunt: quibus aditus ita comparatus est ut ingressis exitum neget. Reticulum circulo insutum demergi solet tribus circiter in profundum pedibus, proiectaque esca piscibus alectis, cum impetu fune tracto eductum affert multam capturam. Hamatae arundines, ac funiculi in altum proiecti et caeterae captiunculae notiores sunt quam ut expositione indigeant.

Demum in Sicilia sicut alibi fit infici solent fluviorum aquae herba quadam venenosa, quam taxum vocant, ad capiendos fluviatiles pisces.

#### Piscium precia

Vis et audire piscium, qui nobis usui sunt, precia? ut exordiar a precioribus, scies, Dottos, Alecciolas, Lucios, Triglas, Alosas esse nobis post Anguillas nostri freti piscium preciosissimos. Horum rotulum venit granis XII. Porro ut ponderum nostratium ac preciorum rationem perpendas scito rotulum appendi unciis 30 hoc est libris duabus ac semisse, rotulis centenis perfici cantharium. Ipsam autem qua utimur libram equivalere ponderi aureorum 90. Quoad precii vero divisionem, minimum denarium esse numum aeneum quem parvulum vocamus: sex parvulos conficere granum: viginti grana aequare tarenum: tarenos XII aequivalere aureo scutu, quo utimur. Praeterea tarenos 30 vocari unciam. Quam precii divisionem ab auri partibus sumptam opinor, que apud maiores nostros auri portiuncula, quae grano tritici appenderetur, sex parvulos valeret: et perinde pondus auri quod tarenum vocant, ac XX

Digitized by Google

<sup>(2)</sup> In codice legitur adescatae, quod verbum sermone latino abest.

granis tritici par est viginti quoque granis, hoc est tareno antiquitus venire. Uncia denique auri tunc tarenos 30, hoc est unciam, valeret.

Post modum aurum indies (ut fit) evasisse preciosius: divisiones tamen precii servasse nomina respondentia antiquo auri valori. Sed redeo ad inceptum, in proxima dignitate esse Paguros, Spinulas, Muraenas, Squillas, Lolligenes, quorum rotulum venire granis X. Post hos Auratas, Juliolas, Gaiulas, Sargos, Congros, Beatos, Circellos, Menulas, Mupos, Luvaros, Mulettos, Trachinas, Dentatos, quorum rotulum venire granis VIII.

Quartos in ordines facimus Spathos, Thynnos, Cernuas, Acus, Sardas, Salpas, Cornos, Scorpaenas, Lapparas, quorum rotulum venit granis VI.

Sub his Alaccias. Sauros, Pelamides, Scombros, quorum rotulum venit granis V, deinde Bollaces, Smidiras, Curanellas, Asellos, Vopas quorum rotulum venit granis IIII.

Monacellos sparsoculos et alios piscicolos vilissimos quorum rotulum venit granis III. Verum hos canones non usquequaque servari.

Inter salsameuta vero preciosissima esse ὧ ταριχά quorum rotulum venire tarenis quatuor.

Proxima in precio ova thynnorum quorum rotulum venit tarenis tribus.

Tertio loco caviarium: cujus rotulum venit tareno et granis 15. Quarto Anguillae fluviales, quae singulae libram excedunt, quarum rotulum venit tareno et granis 4, post has Thynni et Anguillae minores: quorum rotulum venit granis XII. Postremae sunt Sardae quae singulae veniunt aeneo parvulo et Arenghae quae duplo non quia meliores sed quia maiores.

#### Monstra

Denique tanta est ludentis naturae varietas in aquaticis animantibus, propter humoris exuberantiam, ut nonnulli Tritones, Scyllas, Nereides et caetera maris monstra minime esse fabulosa opinentur. Ea tamen in nostris maribus rarissima, tum innata versutia in profundissimis tutioribusque locis degere. Vidi ego Messanae piscem mirabilis formae captum, ore horribili pinnisque quasi manibus praeditum. Retulit nobis Costantinus Lascaris vir grace latineque peritus, patria constantinopolitanus, se quondam ex urbe sua in euxinum pelagus profectum, ibique in oppido quodam in aedibus viri culusdam: primatibus loci susceptum ac caenatum: cum post caenam de suavissimo esculento, quod appositum fuerat, percuntaretur, ab hospite ad aedium inferiora ductum vidisse monstra-

tum sibi piscem, qui a capite umbilico tenus humanam pene figuram referret, postrema parte piscem; hunc columnae alligatum, bacillo percussum acutam vocem edidisse. Porro epulum quod in mensam gustavisset ex eius speciei pisce fuisse confectum. Haec habui, quae de nostratibus piscibus ad te scribere. Ea tu meliora facies. Habes Aristotelem, Plinium, Oppianum. Habes Paulum Jovium, qui de Romanis piscibus scripsit non contemnendum. Postremo scies me non huic philophiae parti, sed mathematicis apprime disciplinis operam dedisse et perinde innutum ac non nisi jussu tuo compulsum haec utcunque fuisse scripturum. Hoc tamen Hexasticon, quod in laboris tui commendationem lusimus, spero non dedignaberis.

# FRANCISCI MAUROLICI MESSANENSIS EXASTICON

Diversae pelagi facies, et multa natantum Turba fuit coecis hactenus in tenebris. Gillius ingenio fretus penetralia primus Audet sacrarum pandere Nereidum. Magnum erat alituum nidos, latebrasque ferarum Majus inaccessi noscere monstra freti.

# VALE MESSANAE IN FRETO SICULO KALENDIS MARTIIS M D XL III

| Errata                                  |   |   | Comige               |
|-----------------------------------------|---|---|----------------------|
| Spathus piscis: suffugitanti bellua     | • |   | suffugitanti belluae |
| Dottus: adescatis (sic est in codice) . | • |   | inescatis            |
| Pagurus: adescantur (sic est in codice) | • | • | inescantur           |
| Haleces: Alaccie                        | • |   | Alacciae             |
| Cicerellae: acuminatis                  |   |   | acuminati            |
| Pelamides: lineis a longum              |   | • | lineis in longum.    |
|                                         |   |   |                      |

Il Naturalista Siciliano Anno XII,

Digitized by Google

Corrige

#### F. MINA-PALUMBO

# Rettili ed Anfibi Nebrodensi

(Cont. e fine V. N. pr.)

#### Bombinator pachypus Cuv.

1844. Sava.—Sulla Flora e Fauna dell'Etna, p. 21.

Il De Betta lo riporta come sinonimo di B. igneus Merrem.

Il solo Sava riporta questa specie dei contorni dell' Etna, io non lo ho trovato nelle Nebrodi.

#### Genere Bufo Laur.

Questo genere appartiene alla Famiglia Buionidi, che anche è stata suddivisa secondo la conformazione delle dita delle zampe posteriori più o meno palmate.

#### Bufo vulgaris Laur.

Bufo a subcinereo-varians: subtus albido lutescens vel rubescens undique verrucosus, dorso plano, verrucis densis, inordinatis, saepe subspinosis, paratide hinc inde grandi, reniformi, palmis fissis, plantis palmatis.

#### SINONIMI

Rana bufo Linn.

Bufo cinereus Schne.

- rubeta Schne.
- spinosus Daud.
- Roeselii Daud.
- ventricosus Daud.

Bufo ferruginosus Risso

- tuberculosus Risso
- palmarum Cuv.
- alpinus Schinz.

Batrachus buffo Rafin.

- fuscus Rafin.

#### Nomi volgari

Rospo comune, Betta Italia—Crota, Zavanton, Rospa, Rospazz, Save Veneto.
—Sciatt, Satt, Lombar.—Zavaton, Rosp, Trentino—Baggio, Genova—Paciana, Modena—Buffa, Buffa niura, Buffa siccagna, Buffa cu li capiddi, Sicilia.

#### **BIBLIOGRAFIA**

- 1814. Rafinesque-Prodromo Esp. Sic. Specchio delle Scienze N. X, p. 202.
- 1836. Cuvier-Regne Animal. I, 427.
- 1838. Bonaparte-Fauna Ital. II.
- 1844. Sava—Lucubrazioni Fauna e Flora dell'Etna 21.
- 1872. Doderlein-Alcune gener. Fau. Sic. Verteb. 27.
- 1874. De Betta-Fauna d'Italia. Rett. Anfibi 73.
- 1881. Doderlein-Rivista Fau. Sicil. Verteb. 43.
- 18.... Dumeril e Bibron-Erpetologia gener. VIII, 673.

#### ICONOGRAFIA

#### 1838. Bonaparte-Fauna Ital. II.

Il Rafinesque fa cenno di quattro specie della Sicilia, che denomina Batrachus buffo Raf., B. pustulatus, B. fuscus, B. spinosus, che crede tutte differenti, e sono sinonimi di unica specie. Il Cuvier descrive col nome di Bufo palmarum una grossa specie trovata nelle coltivazioni di palme, ma che viene riferita alla presente, può prendere uno sviluppo grande potendo vivere sino a 30 anni e sopportare lunghi digiuni, una volta nei sommi gioghi delle Nebrodi ne ho veduto una più del doppio del Rospo comune della regione pedemontana. Gli altri scrittori sopraeitati la riportano di Sicilia.

Capo piccolo, ottuso depresso nella fronte, corpo breve, toroso leggermente arcuato, occhi regolari protuberanti con pupilla nera ellittica, ed iride rosso castagno vivace, timpano quasi rotondo più o meno cospicuo, secondo che la pelle che lo ricopre è più o meno tubercolosa, il grande squarcio della bocca giunge al di là degli occhi, parotidi grandi reniformi molto protuberanti, i fianchi sono avvallati, ma il ventre è voluminoso. Le gambe sono grosse e robuste, le anteriori con dita affatto libere, le posteriori più lunghe con dita depresse e palmate sino alla penultima falange. La pelle del corpo non è attaccata ai muscoli, e può gonfiarsi oltremodo, si attacca ai bordi delle mascelle, articolazioni e spina dorsale. È coperta di tubercoli più o meno dilatati, ed elevati, terminano in punta, ora ottusi, ora bifidi, ed anco trifidi nei lati del collo, sulle zampe, nel ventre sono più piccoli, piani e più confluenti, nei fianchi vi sono delle verruche che segregano un umore.

Lunghezza da cent. 12 a 15, 18.

Il colore è variabilissimo secondo i luoghi dove abitano ed il calore, l'età e l'epoca degli amori, or cenerino-nerastro, rosso sbiadito o fosco, ferruginoso, grigiastro, verdastro, piombino, ed anche nero. Tutto il corpo è sparso di macchie fosche variabili per forma, grandezza e distribuzione, nel margine esterno delle parotidi è bruno più o meno vivace. Il colore nelle parti inferiori è bianchiccio più o meno cenerino o rossastro.

Quando è minacciato si gonfia, elastico colle percosse, manda dalle parotidi, dalle glandule della pelle un umore fetido biancastro, e dall'ano schizza un

fluido limpido al di là di un metro di altezza, per questi umori che segrega può passare sulle brace accese senza bruciarsi, come mi è accaduto di vedere una volta che passò sul fuoco per più di un metro e mezzo.

Nelle Madonie vive nel piano, nei colli, negli ortaggi, boschi, regione nemorosa, nei sommi gioghi, e dentro le case umide; su questo Bufonide il volgo ha molti pregiudizi, si ha per cattivo augurio, e molto nocivo il suo sguardo, particolarmente quando le parotidi sono più voluminose.

È una specie comune nelle Nebrodi ed anco in tutta Sicilia.

La sua estensione geografica è positiva in tutta Europa compresa la Francia, Svezia, Inghilterra, Russia e vive anche in Algeria, Asia centrale, Giappone.

Essendo una specie molto comune tralascio di parlare della sua riproduzione e costumi, basta cennare il suo utile per la quantità degli insetti che distrugge per nutrirsi.

#### Bufo viridis Laur.

Bufo griseo-carneus, maculis smaragdinis, atro-marginatis, rubro verrucosus, tibiis, ulnis, et lateribus capitis laevibus: dorso plano verrucis grandiculis: parotide hinc inde trabiformi, palmis fissis, plantis semipalmatis. Bnpr.

#### SINONIMI

Rana variabilis Pallas

— viridis Shaw.

Bufo variabilis Bory.

Bufo sitibundus Schne. Batracus pustulatus Rafin.

#### Nomi volgari

Rospo verde, Rospo smaraldino, Italia—Sciatt, Lombardo—Crota, Crotonzella, Fasolara, Veneto—Rana pubbeddosa, Rana pintada, Sardegna—Buffa virdi, Buffa di casa, Buffa stizziata, Sicilia.

#### BIBLIOGRAFIA

- 1814. Rafinesque-Prodromo Esp. Sic.-Specchio delle Scienze N. X, 103.
- 1836. Bonaparte-Fauna Ital. II, con Tav.
- 1872. Doderlein-Alcune gener. Fau. Sic. Verteb. 27.
- 1874. De Betta-Fau. Ital. Rettili ed Anfibi 74.
- 1881. Doderlein-Rivista Fau. Sic. Verteb. 43.

Il Rafinesque riporta il Butracus pustulatus Rafin., che il Doderlein riporta a questa specie, gli altri scrittori lo riportano di Sicilia senza alcuna osservazione.

Capo quasi rotondo più largo che lungo, occhi piccoli con iride color d'oro, bocca grande giunge al di là del timpano; spazio interoculare piano, parotidi

lunghe e di eguale larghezza. Il tronco è breve quasi sferico, prominente nel mezzo del corpo, nel resto schiacciato.

Diti anteriori sottili, il terzo più lungo, 2° e 4° eguali tutti liberi; i diti posteriori palmati oltre la meta, il quarto più lungo con le due falangi ultime libere.

Lunghezza Cent. 6-8 gambe anteriori Cent. 4-5, posteriori Cent. 8-9.

La pelle è seminata di verruche lenticolari forate da numerosi pori più o meno confluenti, eccetto dei lati del capo.

Il colore del corpo è biancastro più o meno tendente all'olivastro, o al rossastro con molte macchie grandi, or separate, or confluenti e talvolta unite di color verde smeraldo, orlate o punteggiate di bruno o di nero.

Molte pustolette sono sparse su tutto il corpo più nei fianchi e coscie. Al di sotto il corpo è bianchiccio spesso tendente al giallognolo con macchie scure o verdastre. Il colore varia per intensità colla luce e col volere dell'animale, alcune volte il verde è molto vivace.

Il maschio è più piccolo a corpo allungato, la femmina più voluminosa, con parotidi più sviluppate e le macchie più regolari e più grandi.

Si trova nelle campagne, nelle strade, dentro le case, il giorno si occulta sotto le pietre, o nelle muraglie, nelle sere umide se ne vedono in quantità. Nelle campagne alberate, e boschive l'ho veduto di raro; e forse perchè essendo di vita notturna è più difficile incontrarla. Ho osservato, quando si trovano questi rospi vivi, morti, ed anche secchi, i cani si strofinano sopra con tutto il corpo più volte, e se i cani sono diversi vanno a strofinarsi a vicenda, i cacciatori spiegano questo fatto, che l'umore che è segregato dalle verruche essendo fetido allontana le pulci.

È comune nelle Nebrodi, in tutta Sicilia, e nella Sardegna, si estende sino all'occidente dell'Asia, e del Nord dell'Africa.

#### Bufo calamita Laur.

1874. De Betta-Fauna Italiana, Rettili ed Anfibi 75.

Non ho trovato questa specie nelle Nebrodi, alcuni ne hanno fatta una varietà della precedente, il De Betta la riporta di Sicilia come specie distinta, e si distingue facilmente per la linea gialla o giallo-dorata che scorre lungo il dorso, e per essere più piccola, è necessità fare nuove indagini per accertare se appartiene alla nostra Fauna.

#### Anfibi Urodeli

Continuo l'enumerazione di altre specie di Anfabi che sono state trovate in Sicilia, e che non ho trovato nelle Nebrodi per completare il quadro della Erpetologia Sicula.

#### Salamandra maculosa Laur.

- 1814. Rafinesque Prodromo Esp. Sic.—Specchio delle Scienze N. 10, p. 102.
- 1844. Sava-Lucubrazioni. Fauna e Flora Etnea 21.
- 1872. Doderlein.-Alcune gener. Fau. Sic. Vertebrati 27.
- 1880. Bedriaga—Ueber die geographische verbeitung der europeischen lurche
  —Soc. des Nat. de Moscou.
- 1881. Doderlein Rivista Fau. Sic. Vertebrati 43.

Il Rafinesque riporta questa specie della Sicilia sotto i nomi di S. vulgaris Daudin e Lacerta salamandra Lnn. Il Sava cita di aver trovato nei contorni dell'Etna delle salamandre, poi per lettera gentilmente mi avvisò di aver trovato la S. maculosa con due varietà per le macchie della pelle secondo i luoghi di dimora. Doderlein e Bedriaga la cennano di Sicilia, il Giglioli ed il Camerano la riportano con dubbio.

Il Sava mi scrisse di aver trovato la S. corsica Savi sull' Etna, per quanto è a mia conoscenza in questa ultima epoca nessuno ha trovato salamandre in Sicilia, nè io sulle Madonie.

#### Triton cristatus Laur.

- 1844. Sava-Lucubrazioni Fauna Flora dell'Etna 21.
- 1872. Doderlein Alcune gener. Fau. Sic. Vertebrati.
- 1881. Doderlein Rivista Fau. Sic. Verteb. 43.

Il Sava cenna un Tritone trovato nei contorni dell' Etna, gli chiesi quale era la specie, mi rispose che era il *T. cristatus*. Il Doderlein sui cenni dati dal Sava e dal Rafinesque scrive di trovarsi nelle pozzanghere del Monte Etna. Il Camerano dice di non trovarsi in Sicilia.

#### Proteus anguinus Laur.

- 1857. Storia Nat. illustrata del Regno Animale III, 449.
- 1884. Camerano-Monog. Anfibi Urodeli 83.

Nella Storia Naturale è riferito che Davy riporta questa specie di essere stata trovata nelle grotte di Sicilia, così ripete il De Betta. Il Camerano così si esprime: « Questa specie vive nelle acque sotterranee delle Alpi della Carniola e in Dalmazia. Essa venne citata come esistente in Sicilia dal Davy, ma la cosa non venne mai confermata». Per completare la storia aggiungo che il mio concittadino P. Mercanti disse di aver trovato questa specie interessante

nelle Nebrodi, ed ebbe una onorificenza dall'Accademia di Mosca, io gli chiesi schiarimenti sulla forma dell'animale e non restai sodisfatto, visitai quel locale ed è impossibile potervi vivere il proteo, perchè è un luogo acquitrinoso all'aria libera ove vegetano molte piante palustri, non vi sono grotte, nè acque sotterranee.

Ecco completato l'elenco dei Rettili delle Nebrodi, e cennando le specie che trovansi in Sicilia, con questo primo lavoro, altri con maggiori ricerche ed osservazioni potrà rendere più ricca la Fauna sicula dei Rettili.



# Le metamorfosi del Conger vulgaris e del Conger mistax

#### NOTA

del Dott. LUIGI FACCIOLÀ

(Cont. v. N. pr.)

Stabilito ciò, esaminiamo più da vicino i cambiamenti che avvengono nella forma del corpo e nelle sue proporzioni in progresso dell'età. Nella prima fase esso cresce a preferenza in lunghezza, molto meno in larghezza e spessezza, perciò è notevolmente stretto e depresso. Nella seconda continua a crescere, ma più in altezza che in lunghezza. Fino a questo punto gli esemplari più lunghi sono più adulti. Nella terza, quarta e quinta fase al contrario quanto sono più brevi e più stretti tanto sono più innanti nello sviluppo e nell'età. Infatti nella terza fase il corpo comincia a ridursi nelle due dette dimensioni mentre conserva la forma così depressa che ha nella fase precedente. Nella quarta fase è più corto e più spesso e generalmente non è più ristretto. Nella quinta fase corrispondente al L. Köllikeri dapprima soltanto si restringe ed ingrossa, indi si accorcia e continua a restringersi, infatti troviamo esemplari cilindrici più lunghi ed esemplari della stessa forma più corti e più stretti. I più corti sono anche i più stretti, e riduconsi ad avere 64 millim. in lunghezza totale e 5 millim. in altezza, vale a dire metà della lunghezza e il quarto dell'altezza che l'animale può toccare nella fase di L. Yarrelli. Nella sesta e nel principio della seguente od ultima fase succede un arresto nell'accrescimento o continua una piccola riduzione della lunghezza. Allora il corpo perde la trasparenza e si colora e dopo ingrandisce fino alle dimensioni che gli sono assegnate. È da osservare che passando dalla fase di L. Gegenbauri, nel quale è cilindrico, si presenta in uno stato intermedio non solo per la forma ma pure per la posizione dell'ano e per la distanza della dorsale dal capo, se non che il muso è già perfettamente identico a quello del L. Köllikeri. Questo stato indicai nella prima nota quando dissi che esistono esemplari di L. Köllikeri compressi i quali sono più giovani. Da ciò si vede che l'animale acquista in parte i caratteri di questo leptocefalo prima che il corpo si arrotondi. Simile caso abbiamo notato a proposito del C. vulgaris. Anormalmente la forma del corpo può mantenersi compressa e larga come nella fase di L. Yarrelli, quando per gli altri caratteri s'avvicina al L. Köllikeri o lo somiglia. Ne riportiamo un esempio:

| Lunghezza del corpo    |      | •         |    | •     | •     | •   | • | 108 | millim. |
|------------------------|------|-----------|----|-------|-------|-----|---|-----|---------|
| Altezza massima .      | •    | •         |    | •     | •     |     | • | 11  | >       |
| Dall'estremità anterio | re a | all'origi | ne | della | dorsa | le. | • | 37  | >       |
| Dall'estremità anterio | re a | all'ano   |    | •     | •     | •   | • | 53  | >       |

Il muso dalla forma molto acuta che ha in principio diviene da una fase all'altra più ottuso. Le mascelle hanno uguale lunghezza nelle prime fasi di L. Haeckelii e Yarrelli, in quella di L. Bibroni la inferiore è un poco più breve sebbene in alcuni esemplari questa differenza sia minima. Nei seguenti L. Gegenbauri e Köllikeri si accorcia di più. In quest'ultimo l'estremità del muso ha una forma caratteristica essendo alquanto rigonfia e col profilo inferiore obliquo. I denti sono molto sviluppati anche nei più giovani del L. Haeckeli e persistono completamente nel successivo L. Yarrelli. Nel-L. Bibroni ben pochi ne rimangono e talora mancano completamente. Nei L. Gegenbauri e Köllikeri sono assenti, come del pari abbiamo rimarcato in due fasi corrispondenti del C. vulgaris, cioè nella terza fase del L. inaequalis e nel L. Morrisi. La seconda dentizione apparisce nella sesta fase. Il carattere degli occhi di essere inclinati in avanti e ristretti a punta sull'angolo della bocca nei giovani del L. Kaeckelii si rende meno pronunziato nel successivo sviluppo, ma non è del tutto scomparso nel L. Köllikeri. Nell'animale della sesta fase sono rotondi. Il detto carattere comune coi giovani del L. inaequalis manca nelle altre forme di Leptocefalidi.

(continua)

Enrico Ragusa — Direttore resp.



| ANNO XII.                                                                                                  | SETTEMBRE 1893                                                                                                                                                                                 | N. 12                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| IL NATU                                                                                                    | IRALISTA SICI                                                                                                                                                                                  | LIANO                      |
| GIOR                                                                                                       | NALE DI SCIENZE NATURAL                                                                                                                                                                        | I                          |
| 2                                                                                                          | I PUBBLICA OGNI PRIMO DI MESE .                                                                                                                                                                |                            |
|                                                                                                            | ABBONAMENTO ANNUALE                                                                                                                                                                            |                            |
|                                                                                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                          | » 12 « » 14 x » 1 25 » 1 s |
|                                                                                                            | ciò che riguarda l' Amministrazione e<br>RICO RAGUSA, in Palermo, Via Stabile N<br>SOMMARIO DEL NUM. 12.                                                                                       |                            |
| <ul> <li>C. Escherich — Sopra a</li> <li>L. Facciolà — Le metam</li> <li>E. Ragusa — Indice dei</li> </ul> | ragionato dei coleotteri di Sicilia (con<br>dcuni Meloidi di Sicilia.<br>norfosi del Conger vulgaris e del Conq<br>larori originali contenuti nel volume<br>lei coleotteri di Sicilia (cont.). | ger mistax (cont.)         |
| •                                                                                                          | ·                                                                                                                                                                                              |                            |
| •                                                                                                          | - rener                                                                                                                                                                                        |                            |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                |                            |
| S                                                                                                          | PALERMO<br>Itabilimento Tipografico Virzì                                                                                                                                                      |                            |
|                                                                                                            | 1893                                                                                                                                                                                           | •                          |

#### NOV 28 1888

ANNO XII.

SETTEMBRE 1893

N. 12.

# IL NATURALISTA SICILIANO

#### CATALOGO RAGIONATO

DEI

## COLEOTTERI DI SICILIA

(Cont. ved. N. prec.)

#### **BUPRESTIDAE (1)**

CHALCOPHORINI

## Chalcophorites

Chalcophora Solier.

Fabricii Rossi. . .

È citata dal Ghiliani e notata dal Baudi. È assai comune ed io l'ho oltre che della provincia di Palermo di diversi altri punti dell'isola. Varia molto per la grandezza. La larva vive negli alberi fruttiferi. Romano cita la mariana Lap. che certo doveva essere invece la Fabricii, specialmente che la mariana vive nei pineti e la larva nel pino selvaggio, albero che non credo si trovi in Sicilia.

#### **Psilopterites**

Cyphosoma Mann.

Coeculus Laporte.

Lawsoniae Chevr. . Questa specie è riportata di Sicilia in tutti i cataloghi.

Lo Steck la citò sotto il sinonimo di gravidum Lap.,

<sup>(1)</sup> Ho ordinati i Buprestidi di Sicilia non col catalogo di Berlino, ma secondo l'Essai de groupement des Buprestides par Ch. Kerremans. Annales Soc. Ent. de Belgique Tome 37 III, 1893 pag. 94-122.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

ed il Baudi me la notò, ed ebbe l'estrema gentilezza di cedermi il solo esemplare di Sicilia che egli possedeva ed aveva avuto dal Ghiliani, che la citò sotto il sinonimo di Cyphonota inflata Dej.

#### Capnodis Eschscholtz.

cariosa Pallas . . . Bellissima specie citata dal Ghiliani, Romano, Reiche,
Rottenberg, De Stefani e Steck. Io ne posseggo molti
esemplari raccolti specialmente alla R. Favorita presso
Palermo, sul *Thynus viburnum* Lm. che bordeggia il
gran viale di centro.

tenebrionis L. . . Meno comune della specie precedente fu citata dal Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg, De Stefani, Steck e notata dal Baudi.

tenebricosa Herbst. In Sicilia è la più comune Capnodis e la citarono il Ghiliani, Romano, Reiche, Rottenberg, De Stefani, e Steck, mi fu notata dal Baudi e dal Kerremans, il quale gentilmente mi comunicò una nota di tutti i Buprestidi di Sicilia esistenti nella sua collezione.

var. lugens Küst. . Questa varietà citata dal De Stefani e nel catalogo di Berlino, secondo de Marsuel (1) differisce dal tipo per il pronoto più quadro e non più largo delle elitre Io ne posseggo varii esemplari che si distinguono anche per il colorito delle elitre assai bronzato (2).

#### SPHENOPTERINI

#### Sphenoptera Solier.

coracina Stev. . . Posseggo un solo esemplare di questa specie citata dal Ghiliani sotto il sinonimo di Arnacanthae Godet; lo ebbi dal Dottore Dohrn, che lo tolse dalla sua splendida collezione per donarmelo.

antiqua Illig. . . . Questa bella specie è citata dal Reiche e Ste k, e notata dal Baudi e Kerremans. Io ne posseggo un solo esemplare trovato a Messina.

<sup>(1)</sup> Abeille. Monographie des Buprestides Tome II, 1865, p. 127.

<sup>(2)</sup> Romano cita l'Aurigena (Perotis) lugubris F.; io non la noto se prima l'insetto non viene veramente trovato da noi.

sicula Jakowl. Non conosco questa specie descritta di Sicilia nel Horae Soc. Ent. Rossicae. ardua Lap. . È citata dal Reiche, io non la posseggo ed è con dubbio che la noto. gemeilata Mannh. . Rottenberg la trovò a Mondello, De Stefani sul Pellegrino ed alla Favorita, lo Steck la cita ed il Baudi la nota. Io ne posseggo varii esemplari della provincia di Palermo ed anche di Girgenti, trovata sempre nel maggio. lapidaria Brull. . . Il signor Kerremans mi scriveva di possedere questa specie di Sicilia, che io ho in un solo esemplare donatomi dal Dott. Dohrn assieme ad altre Sphenoptera di Sicilia. Pare si trovi sotto le pietre in marzo ed aprile. rauca F. Questa specie descritta di Sicilia col nome di Bassii Lap. messo in sinonimia nel catalogo di Berlino, fu citata dallo Steck e notata dal Kerremans. Baudi me la notò pure, ripetendola poi come varietà Bassii, che secondo il Marsuel, differisce dalla rauca per le coste delle elitre più elevate e le strie composte di punti corti e poco numerosi. Io ne posseggo varii esemplari da me trovati nella provincia di Palermo, a Lentini nel maggio, ed a Girgenti nel giugno. geminata Illig. Ghiliani, Rottenberg, De Stefani la citano, Baudi la nota. È comunissima specialmente in autunno nelle ore matuttine nel viale grande della R. Favorita di Palermo, ove è facile raccoglierne centinaja che si trovano posate a terra. Ghiliani cita una var. sulcipennis Dahl che non è accennata dal Marsuel. Rottenberg dice che gli esemplari da lui trovati a Catania erano il doppio in grandezza di due esemplari trovati a Girgenti che misuravano solamente 7 mill. I miei esemplari variano dai 6 ai 10 mill. metallica F. È nuova per la Sicilia, ed io l'ho trovata sulle Madonie, nel luglio, ove posava al sole sulle roccie e sul terreno. Ne ebbi pure un esemplare dal Dott Dohrn. parvula Lap. . . . Altra specie nuova per la Sicilia che il Baudi ed il Kerremans mi notarono. Io ne ho pochi esemplari trovati pure sulle Madonie.

#### BUPRESTINI

#### Dicercites

#### Dicerca Eschscholtz.

- aenea L. . . . È specie comunissima specialmente nel luglio, ed è citata dal Ghiliani, Romano (1), Reiche, De Stefani e Steck (2). Varia alquanto per la grandezza.
- alni Fisch. . . . Questa specie fu citata dal solo Reiche. È rarissima ed io non ne ho che soli sei esemplari da me trovati nei boschi di Castelbuono nel giugno e luglio.

#### Poecilonota Eschscholtz.

variolosa Payk. . . È nuova per la Sicilia ed è rarissima. Ne posseggo due soli esemplari trovati sulle Madonie. È facile confonderla con la *Dicerca Aenea*.

#### Lampra Lac.

decipiens Mann. . . Il solo Steck la cita. Io ne posseggo quattro esemplari trovati nel maggio e giugno, al Bosco della Ficuzza dall'amico Failla Tedaldi.

#### Buprestitis

#### Buprestis Linné.

## ANCYLOCHIRA Esch.

haemorrhoidalis Herbst. Baudi mi scriveva di avere posseduto una Q di questa specie, di Sicilia. Io ne posseggo un solo esemplare 3, donatomi dal mio carissimo amico Teodosio De Stefani al quale schiuse dal Larice nel giugno 1888. È nuova per la Sicilia (3)

<sup>(1)</sup> Romano cita pure la Dicerca gemmata Latr. e laticollis Oliv. che non noto.

<sup>(2)</sup> La Dicerca sp.? dallo Steck, che io ho vista, era questa specie.

<sup>(3)</sup> Romano cita pure l'Ancylochira octoguttata Fab. che io non noto. Nel catalogo del

#### Eurythyrea Solier.

micans F. . . . Fu citata dal Romano, ed a questa specie io credo debbasi pure riferire l'austriaca Fab., citata dal Ghiliani.

Non è rarissima, ed i miei esemplari provengono tutti
da Palermo. Il mio primo esemplare l'ebbi da un soldato che passava davanti al mio balcone, portando in
trionfo su un legno il dorato insetto. Vedendo il mio
entusiasmo me lo donò.

#### ANTHAXINI

## Melanophila Eschscholtz.

- decastigma F. . . Ghiliani citò questa specie (*Pheanops decastigma* Fab. Catania) che il Rottenberg trovò pure a Lentini su dei pioppi spaccati, e che lo Steck cita. Io ne posseggo due soli esemplari uno dei quali oltre delle cinque macchie gialle sull'elitre, ne ha una sesta vicino la base delle medesime.
- aequalis Mannerh. . Non posseggo ancora questa specie citata dal De Marseul pure di Sicilia e che il sig. Kerremans mi notava; è indubitabile si trovi da noi.

## Anthaxia Eschscholtz.

- hungarica Scop. . . Nessun autore cita questa bellissima specie di Sicilia che io posseggo in dieci esemplari d'd' e QQ trovati nel maggio e giugno alla Ficuzza ed a Castelbuono, attaccati sugli steli del grano. Nei miei esemplari d'd', mancano quasi totalmente le due fascie oscure longitudinali; delle QQ tre invece di verde sono ad elitre azzurre, come li vide il Marseul in alcuni esemplari di Algeria.
- Croesus V.II. . . . Rottenberg citò questa specie sotto il sinonimo di viminalis Lap. L'olympica Kiesw, che lo Steck citò di Sicilia era invece, per come io n'ebbi a convincere, que-

de Bertolini ed in quello di Berlino, troviamo pure la B. cupressa Germ. al sinonimo mutabilis Costa, citata di Sicilia. Dubito sia un errore, avendola il de Marseul citata d'Italia, solamente di Sabina, presso Lecce.

numero di esemplari, essendo specie comunissima in tutta la Sicilia, e si trova specialmente in primavera, nei campi sui fiori (1).

preclara Mannh. Non posseggo ancora questa specie citata di Sicilia dal De Marseul.

cichorii Oliv. . . Questa specie fu citata dal Romano, Reiche e De Stefani. È comune ed i miei esemplari li ho trovati falciando sui fiori a Mondello, presso Palermo nel giugno.

millefolii Fah. . Citata dallo Steck e notata dal Baudi. È comunissima nei dintorni di Palermo, sui fiori in primavera.

Questa specie citata dal Romano, lo fu pure dal Ghiliani sotto il sinonimo di *inculta* Germ., e notata dal Baudi. Ne posseggo pochi esemplari, alcuni dei quali avuti da Castelbuono dal Failla.

sta specie. Baudi me la notò. lo ne posseggo un gran

\*\*\*

umbellatarum F.

manca L. . . . Posseggo sei soli esemplari di questa specie nuova per la Sicilia, li ho raccolti tutti alla Ficuzza, nel maggio sulle ombrellifere.

vittula Kiesw. . . . Noto questa specie da me non ancora posseduta, solamente perchè mi fu scritto dal signor Kerremans, che egli la possiede di Sicilia.

lucens Küst. . . Rottenberg e Steck citarono questa specie che il Romano e Ghiliani notarono col sinonimo di candens Lap. Baudi me la notò. È comunissima a Girgenti dal maggio al giugno, sopra dei fiori gialli presso i Tempii, e le antiche rovine.

dimidiata Thunb. . Citata dal Reiche e notata dal Baudi col sinonimo di saliceti Ill., Marseul e Steck la citano e Kerremans l'ha di Sicilia. È comune, ed io ne posseggo molti esemplari trovati specialmente presso Castelbuono.

salicis F. . . . . . E citata dal Romano. Io ne posseggo un solo esemplare trovato nel maggio alla Ficuzza.

grammica Lap. . . Questa specie è citata dallo Steck. Io ne posseggo varii esemplari trovati nel maggio a Castelbuono ed a Catania; varia alquanto pel colorito e grandezza.

cyanescens Gory. . È nuova per la Sicilia, ed io la posseggo in un solo esemplare trovato nel 1870 presso Palermo.

<sup>(1)</sup> L'Anthaxia suturalis Gené (?) citata dal Ghiliani, io ritengo sia stato un errore di stampa, deve certamente essere questa specie che ha in sinonimia scutellaris Gené.

hypomelaena Ill. (1). Questa specie è nuova per la Sicilia, ed io ne posseggo otto esemplari, trovati nell'aprile alla Favorita, nel giugno alla Ficuzza, e nel luglio sulle Madonie.

ferulae Gené . . . Marseul la cita di Sicilia, ed io ne ho quattro esemplari, da me trovati nel maggio alla Ficuzza sui fiori della Ferla.

funerula III. . . . È nuova per la Sicilia, ed io l'ho trovata in pochi esemplari nel maggio, falciando nel bosco della Ficuzza.

#### CHRYSOBOTHRINI

## Chrysobothrites

## Chrysobothris Eschscholtz (2).

affinis F. . . . . Questa specie è citata dal Ghiliani, Reiche, e notata dal Baudi. Io la posseggo in molti esemplari trovati nel giugno alla Ficuzza e nel luglio alle Caronie e Madonie.

Solieri Lap. . . . Rottenberg citò questa specie che egli trovò presso Siracusa. lo ne posseggo due soli esemplari.

#### ACMAEODERINI

#### Acmaeoderites

#### Ptosima Solier.

flavoguttata Illig. (3). Troviamo questa specie citata come 9-maculata F. dal
Romano e Ghiliani, come flavoguttata Ill., dal Rottenberg e De Stefani. Baudi la nota. Varia in un
modo straordinario per grandezza e colorito, ed è specialmente comune alla Ficuzza sul Pero selvaggio.

var. 6-maculata Herbst. Questa varietà è tanto comune quanto il tipo dalla quale si distingue per la totale mancanza delle mac-

<sup>(1)</sup> Romano cita l'Anthaxia nitidula, che pria di notare bisogna sia riconfermato che trovasi in Sicilia.

<sup>(2)</sup> Non so veramente a quale specie riportare la Chrysobothris sex-punctata Fabr. e impressa Oliv. Dej., Latr., citate dal Romano.

<sup>(3)</sup> Io pongo il nome di flavo-guttata Illig., essendo l'11-maculata Herbst. una varietà.

chiette gialle sul protorace e sulla testa. Io ne posseggo pure un discreto numero senza le macchie sul protorace, ma con la macchia sulla testa, per questa varietà io proporrei il nome di 7-maculata.

var. 11-maculata Herbst. Questa varietà è citata dal De Stefani, è rarissima ed io ne posseggo soli pochi esemplari; si distingue dal tipo per avere quattro macchiette gialle sul torace invece di due.

var. confusa Vill. . È comune assieme al tipo e se ne distingue per le macchie della base delle elitre che sono riunite alle mediane.

#### Acmaeodera Eschscholtz.

convolvuli Waltl. . Questa specie fu citata dal Ghiliani sotto il sinonimo di cylindrica Fab. e dal De Marseul. Io non la posseggo ancora, nè l'ho vista in altre collezioni siciliane.

degener var. Frivaldskyi Lap. È nuova per la Sicilia ed io non ne posseggo che due soli esemplari trovati, credo, presso Castelbuono. Questa varietà si distingue dalla degener Scop. per l'assoluta mancanza delle macchiette gialle sulla fronte e sul pronoto.

pilosellae Bon. . . Questa specie è citata dal solo Reiche. Io ne posseggo un solo esemplare che presi al volo, verso l'imbrunire sulle più alte vette delle Madonie.

flavofasciata Pill. . Reiche la citò sotto il sinonimo di taeniata F. e Baudi me la notò. Io ne ho molti esemplari da me trovati nel luglio alle Madonie e Caronie.

dermestoides Friv. . Posseggo tre esemplari di questa specie, nuova per la Sicilia; furono trovati nel luglio a Messina.

adspersula III. . . Baudi me la notò, ed il Marseul la cita di Sicilia, e dice che si trova in luglio sui fiori di mirto. Io ne ho pochi esemplari che ho trovato nel luglio a Castelbuono; in uno di essi le macchiette gialle delle elitre souo in parte scomparse.

virgulata Illig. . . A questa specie io riporto la Chevrolati Levr. descritta di Sicilia, e che il Marseul chiamò Levrati, essendo il nome dato dal Levrat, già adoperato per altra Acmoedera del Messico. Due esemplari di virgulata della mia collezione per il loro corsaletto più globuloso apparterrebbero certamente a questa sedicente specie. La

virgulata mi fu notata da Baudi. È comune e varia alquanto pel colorito delle elitre (1).

- var. chrysanthemi Chevr. Posseggo un piccolo esemplare che per la mancanza della macchia scutellare, la terza e quarta riunita, apparterrebbe a questa varietà.
- var. nigra Ragusa. Presi nel giugno a S. Onofrio, un esemplare di virgulata totalmente nero, e mancante di qualsiasi macchie sulle elitre; la ritengo abbastanza caratteristica
  onde poterne creare una nuova varietà.
- discoidea F. . . È l'Acmoedera più comune che abbiamo in Sicilia, ed il Romano, Ghiliani, Rottenberg, De Stefani, Steck, la citano ed il Baudi e Kerremans la notano. Varia pure moltissimo per grandezza e colorito.
- lanuginosa Gyll. . . Citata dallo Steck e nel catalogo di Berlino al sinonimo cylindrica Lap. è dato per patria, la Sardegna e la Sicilia. Baudi me la notò lo la posseggo in moltissimi esemplari trovati nel maggio a Lentini e sul Monte Pellegrino, nel luglio, nella Valle del Porco, sui fiori dei cardi; quest'ultimi, sono assai più piccoli di quelli di Lentini.

#### JULODINI

#### Julodis Eschscholtz.

pilosa var. Koenigi Manh. Questo stupendo insetto fu scoperto a Lampedusa dal Failla Tedaldi, che mi dono il solo esemplare che egli aveva trovato nella località detta Imbriacola. Si ritenne allora per *Onopordi* Fab. (2)

## **AGRILINI**

#### Coraebus Cast. et Gory.

- rubi L. . . . . Comunissima in tutta la Sicilia, questa specie fu citata dal Ghiliani, Romano, Reiche, Marseul, De Stefani, Steck e notata dal Baudi.
- elatus F. . . . . Questa specie fu citata dal Ghiliani e Steck. Io ne posseggo soli cinque esemplari trovati nel luglio a Castelbuono.

<sup>(1)</sup> A questa specie riporto l'Acmoedera variegata Dej. citata dal Ghiliani, di Nicolosi.

<sup>(2)</sup> Escursione entomologica all'isola di Lampedusa, Nat. Sic. Anno VI, pag. 159.

Il Naturalista Siciliano, Anno XII

## Melibaeus H. Deyr.

Baudi. Io non ne posseggo che tre soli esemplari da me trovati falciando sulle erbe ed i fiori, sul Monte Pellegrino nel maggio.

Reiche, Marseul. De Stefani la citarono di Sicilia, dove

graminis Panz. . . Reiche, Marseul, De Stefani la citarono di Sicilia, dove è comune. Io la posseggo in numero da me trovati nel giugno a S. Onofrio e nel luglio alle Madonie.

aonoicollis Villers. - Questa specie è nuova per la Sicilia, ed io la posseggo in tre soli esemplari trovati nella provincia di Palermo

emethystinus Oliv. . È citata dal Ghiliani, Reiche, Marseul, De Sfefani, e
Steck, e notata dal Baudi e Kerremans. È comunissima sui cardi e varia alquanto pel colorito, or verde,
or di un bellissimo azzurro. Ne ho trovati alla Ficuzza, nel giugno, degli esemplari quasi neri.

violaceus Kiesw. . È citata dal Rottenberg e notata dal Baudi; è rara e non ne ho trovati che pochi esemplari nel maggio alla Ficuzza.

## Agrilus Steph.

biguttatus F. . . . Questa bella specie è citata dal Romano. È assai rara, ed io non ne ho che pochi esemplari trovati nel luglio alla Ficuzza e nel giugno alle Madonie.

sinuatus Oliv. . . È nuova per la Sicilia. Ne ho trovati tre soli esemplari alla Ficuzza nel luglio, battendo gli alberi di pero.

viridis L. . . . Romano la cita. Io la posseggo trovata in unico esemplare sulle Madonie nel luglio, ed in molti esemplari trovati morti nelle loro gallerie alle Caronie in un grosso tronco d'albero che giaceva a terra, nel luglio.

v. linearis Panz. . . Tre esemplari della mia collezione appartengono a questa varietà per il loro pronoto, che è d'un cupreo-dorato. Li trovai assieme al tipo alle Caronie (2).

var. nocivus Rstzb. . Posseggo pochi esemplari di questa varietà, da me trovati alle Madonie, ed alla Favorita nel luglio; si di-

<sup>(1)</sup> Deutsch. Ins. IV, 115 nota 7, 1857.

<sup>· (2)</sup> Ghiliani cita un Agrilus linearis?, che nel dubbio a quale specie potesse appartenere, non noto.

stingue dal tipo per il colorito che invece di verde è azzurro ed azzurro-viola.

var. ater Fab. . . Trovai un solo esemplare di questa bella varietà nel giugno alla Ficuzza.

lineola Redt. . . . Questa specie è nuova per la Sicilia, ed io l'ho trovata in pochi esemplari (5), nel luglio, alle Madonie e Caronic.

caeruleus Rossi . . . Ho trovato due soli esemplari , di questa specie nuova per la Sicilia, nel gingno alla Ficuzza, battendo gli alberi di quercia.

elongatus Herbst. . Questa specie, nuova per la Sicilia, la posseggo in tre soli esemplari da me trovati nel luglio alle Caronie

angustulus Illig. . Mi fu notata dal Baudi. È comunissima nel maggio e giugno specialmente alla Ficuzza battendo le querce.

var. rugicollis Ratzb. Ebbi comunicata questa varietà dell' angustulus in due esemplari dal Baudi, che li trovò a Taormina.

olivicolor Kiesw. . Trovai un solo esemplare di questa specie nuova per la Sicilia nel settembre alla Ficuzza.

graminis Lap. . . È nuova per la Sicilia, ed io ne posseggo tre soli esemplari trovati nella provincia di Palermo.

derasofasciatus Lac. Questa specie è citata di Sicilia dal de Marseul, ma è abbastanza rara, io, non ne ho che tre soli esemplari.

liturus Kiesw. . . Posseggo due soli esemplari di questa specie, nuova per la Sicilia, li ho trovati alle Caronie.

curtulus Muls. . . Altra specie nuova per la Sicilia che io posseggo in tre soli esemplari da me trovati alla Ficuzza.

Solieri Gory . . . Questa bella specie è nuova per la Sicilia. Ne posseggo quattro esemplari trovati battendo gli alberi nel bosco della Ficuzza.

grandiceps Kiesw. È nuova per la Sicilia ed io l'ho trovata in pochi esemplari alla Ficuzza, nel maggio e giugno.

sericans Kiesw. . . Posseggo un solo esemplare di questa specie, nuova per la Sicilia, è conosciuta solamente del Caucaso.

aurichalceus Redt. . Questa specie fu citata dallo Steck, è da me posseduta in unico esemplare, trovato nel bosco della Ficuzza.

hyperici Crtz. . . . Romano e Steck la citarono; io la posseggo in molti esemplari trovati nei boschi presso Castelbuono, ed a Pergusa nel giugno.

roscidus Kiesw... Questa specie comunissima fu citata dal De Stefani e notata dal Baudi. Io la posseggo in gran numero trovata specialmente nel giugno battendo gli alberi nel bosco della Ficuzza.

## TRACHYNI

## Cylindromorphus Kiesw.

Posseggo due soli esemplari di questa specie, nuova per

sabuliformis Mannh.

| filum Gyll         | la Sicilia ed anche per l'Italia, li ho trovati in sito<br>paludoso presso Castelbuono, falciando.<br>Questa specie che sarebbe nuova per la Sicilia, il signor<br>Kerremans mi scriveva di possederla di Sicilia.                               |  |  |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Aphanisticus Latr. |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| angustatus Luc     | Questa specie citata di Sicilia dal de Marseul e che il<br>Baudi mi scriveva di aver trovata al Godrano, io la<br>posseggo in pochi esemplari trovati a Sciacca, alla Fi-<br>cuzza nel maggio, alle Madonie nel luglio, ed a Piazza<br>Armerina. |  |  |  |  |  |
| siculus Muls l     | Fu descritta di Sicilia (1863 Op. 24), e tanto il Baudi<br>quanto Kerremans mi scrivevano di possederla. Io ne<br>ho pochi esemplari trovati nel luglio alla Ficuzza sul                                                                         |  |  |  |  |  |

emarginatus F. . . Ghiliani la cita, io la posseggo in pochi esemplari trovati a S. Guglielmo, presso Castelbuono, alla Ficuzza ed a Santa Ninfa, nel giugno.

juncus palustris.

pueillus Oliv. . . Non posseggo questa specie che il Baudi mi notava e comunicava.

pygmaeus Luc . . Posseggo pochi esemplari di questa specie nuova per la Sicilia, li trovai falciando il 22 agosto a Mondello.

## Trachys Fabricius.

| minuta L         | Questa specie è citata dal Ghiliani. Io non la posseggo   |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
|                  | ancora.                                                   |
| corusca Panz     | Steck la cita, e sotto il sinonimo di pygmaea F., la cita |
|                  | Ghiliani, Romano, Rottenberg, De Stefani ed è notata      |
|                  | dal Baudi. È comunissima ed io la posseggo in gran        |
|                  | quantità da me trevata a Palermo, alla Ficuzza, ed        |
|                  | altri siti dell'isola nel giugno falciando, sulla malva.  |
| troglodytes Gvll | È citata dal Rottenberg. Io non la posseggo ancora (1).   |

troglodytes Gyll. E citata dal Rottenberg. Io non la posseggo ancora (1).

fragariae Bris. . Posseggo pochi esemplari di questa specie, nuova per la
Sicilia, li ho trovati nel maggio alla Ficuzza.

<sup>(1)</sup> A questa specie si riferisce forse l'Aonea Dej. citata dal Ghiliani.

#### HABROLOMA Thoms.

nana Herbst. . . . Notata dal Baudi. Io non la posseggo ancora (1).
triangularis Lac. . Questa specie è citata di Sicilia dal De Bertolini sotto i sinonimo di *Pandellei* Fairm. , ed io la posseggo in pochi esemplari trovati nei dintorni di Palermo.

## EUCNEMIDAE

#### THROSCINI

## Throscus Latreille (2).

dermestoides L. . . Specie nuova per la Sicilia che ho trovata in due soli esemplari nel settembre alla Ficuzza.

carinifrons Bonv. . Questa specie è citata dal Rottenberg che la trovò a Catania. Io non la posseggo ancora.

elateroides Heer. . Questa specie nuova per la Sicilia, io la posseggo in varii esemplari da me trovati nel maggio alla Ficuzza e nel luglio battendo gli alberi nel mio giardino a Palermo.

obtusus Curt. . . . Rottenberg citò questa specie che egli trovò a Catania.

Io ne posseggo sei ese.nplari trovati nella provincia di Palermo.

## Drapetes Redtenbacher.

biguttatus Piller. · Questa bellissima specie, nuova per la Sicilia, l'ho trovata in tre soli esemplari, sotto la corteccia d'un albero morto, nel luglio alle Caronie.

## **MELASINI**

## Melasis Olivier.

buprestoides L. . Citata dal Ghiliani (Hypocoelus) delle Madonie e dal

<sup>(1)</sup> Rottenberg cita una Trachys pusillus Illig., che non so a quale specie riferire.

<sup>(2)</sup> Reitter. Analytische Tabelle zur Bestimmung der europ. Throscus — Arten Wiener Ent. Zeit. 1889, pag. 35.

Bonvouloir (1). Io ne posseggo due soli esemplari che trovai pure sulle Madonie.

#### **EUCNEMINI**

## Hylochares Latreille.

#### FARSUS Duval.

dubius Piller . . . Bonvouloir la cita di Sicilia dicendo di averne visto un solo esemplare nella collezione Mniszech, nel quale l'ultimo segmento addominale non offriva traccia di fossetta. Io ho trovata questa specie comunissima sotto le eorteccie degli alberi, nel luglio alle Caronie, e siccome tutti i miei esemplari non hanno la fossetta nell'ultimo segmento addominale, così io la ritengo una varietà stabile che chiamerò var. siculus. Nei vecchi cataloghi questa specie è citata di Sicilia sotto il sinonimo di alticollis Villa.

#### Nematodes Latreille.

#### Hypocoelus Eschsch.

filum F. . . . Non posseggo ancora questa specie citata dal solo Reiche.

## Phyllocerus Serville.

- flavipennis Guér. . Questa specie citata dal Ghiliani, fu descritta di Sicilia sotto il sinonimo di *fulvipennis* Germ. Io ne posseggo un solo esemplare o trovato sul Monte Pellegrino in primavera.
- var. Grohmanni Spin. Descritta di Sicilia si distingue dal tipo per il corpo che è tutto nero. Ne posseggo un solo esemplare 3, da me trovato nel luglio alla Favorita sopra un fiore (2).

<sup>(1)</sup> Monographie de la famille des Eucnémides Ann. Soc. Ent. de France 1870, pag. 92.

<sup>(2)</sup> De Bertolini cita di Sicilia l'Hylochares cruentatus Gyll., che troviamo notato pure nel catalogo del 1863 dal de Marseul. Bonvouloir disse di averne un esemplare della Russia Meridionale, Curonia! che fosse stato della Caronia in Sicilia? Bisognerà trovarla pria di potere notare questa specie.

#### ELATERIDAE

#### **AGRYPNINI**

## Agrypnus Eschscholtz.

motodonta Latr. . . Descrissi questa bellissima specie, che era conosciuta solamente del Senegal, come A. himerensis (1). È comune nell'agosto a Termini Imerese, sola località ove finora è stata trovata.

#### Adelocera Latreille.

## LACON Laporte.

punctata Herbst. . . Questa specie è citata dallo Steck, De Stefani e sotto il sinonimo di carbonaria Schrank, dal Reiche e Rottenberg. Ghiliani e Romano la citarono sotto quello di Agrypnus atomarius Fab. Io ne posseggo un gran numero di esemplari trovati, dall'aprile all'ottobre, specialmente sulle Madonie.

quercea Herbst... Trovai un solo esemplare di questa specie, nuova per la Sicilia, sulle Madonie, nel luglio, falciando sull'erba.

#### Archontas Gozis.

#### LACON Auct.

murinus L. . . . Questa specie fu citata dal Romano (Agrypnus) e dal Rottenberg, che la trovò a Nicolosi. È rarissima ed io ne posseggo due soli esemplari trovati, uno a Piazza Armerina nel maggio, ed uno nel giugno, da me preso al volo, alle Caronie.

crenicollis Mén. . È nuova per la Sicilia, ed io l'ho trovata solamente sulla strada che conduce da Casteldaccia alla Navurra, dove è comunissima sotto le pietre, nel novembre.

<sup>(1)</sup> Nat. Sic. Anno I, pag. 8.

#### **ELATERINI**

#### Aeolus Eschscholtz.

#### HETERODERES Latr.

crucifer Rossi

. È citata dal Ghiliani e dal Rottenberg, che la trovò comune a Catania ai piedi dei pioppi. Candéze la cita e Baudi la nota (1). lo ne posseggo varii esemplari da me trovati a Siracusa nel maggio, ed a Licata nel dicembre; essi variano moltissimo pel colorito delle elitre, che in alcuni esemplari sono quasi senza macchie nere, mentre in altri il nero invade quasi l'intera elitre.

#### Drasterius Eschscholtz.

- bimaculatus Rossi . Romano (Elater), Reiche, Rottenberg, Steck e De Stefani citano questa comunissima specie, che si trova sotto le pietre e fra i detriti, quasi tutto l'anno. Varia infinitamente. Baudi me la notò pure come var.

  pallipes Küst, varietà posta in sinonimia nel catalogo di Berlino.
- var. quadrisignatus Küst. Posseggo questa varietà, che si distingue dalla bimaculatus per la base delle elitre gialle, con un solo
  punto giallo all'apice; in alcuni esemplari havvi una
  altra macchietta mediana che ho denominato var. sexmaculata m.
- var. binotatus Rossi. Questa varietà distinta per le elitre nere con un solo punto giallo all'apice, è comune assieme al tipo, ed io l'ho trovata specialmente nel maggio a Lentini.

#### Elater Linné.

#### Ampedus Germar.

cinnabarinus Esch.. Trovo questa specie citata dal Reiche sotto il sinonimo di lythropterus Germ. Io non la posseggo e dubito che fosse stata invece una delle specie seguenti.

<sup>(1)</sup> Monographie des Elaterides, Vol. II, pag. 356.

- praeustus v. aurilegulus Schauf. Posseggo un solo esemplar di questa varietà nuova per la Sicilia, l'ho trovato nei boschi di Castelbuono battendo le quercie. Mi fu determinata dal sig. Schwarz.
- v. coccinatus Rye . Posseggo varii esemplari di quest'altra varietà del *praeu-*stus F, li ho trovati nei boschi presso Castelbuono,
  battendo gli alberi.
- sanguinolentus Schrank. (1). Questa specie nuova per la Sicilia, è comune alla Ficuzza, nel maggio, battendo gli alberi, specialmente quelli di pero selvaggio. Varia alquanto pella grandezza (2).

## Megapenthes Kiesenwetter.

tibialis Lac. . . Ebbi da Luigi Failla Tedaldi un esemplare di questa rara specie, nuova per la Sicilia, che egli trovò nel maggio a Castelbuono. Si dovrebbe trovare, secondo Lacordaire e Chevrolat, nei tronchi delle vecchie querce.

lugens Redtb.: . . Posseggo cinque esemplari; di quest'altra specie nuova per la Sicilia, che il Candèze dice rara ovunque; li ho trovati nel maggio alla Ficuzza ed a Castelbuono, battendo gli alberi.

#### Betarmon Kiesenwetter.

quadrivittatus Ragusa nov. sp. (3). Ghiliani citò un Adrastus 4-maculatus
Fabr. che io credo dobbiamo riferire a quesia specie;
io ne posseggo due soli esemplari trovati presso Castelbuono. Tanto l'amico Reitter, quanto il signor
Schwarz ai quali comunicai questo bellissimo insetto,
me lo rimandarono come specie nuova.

<sup>(1)</sup> Vedi Ent. Nachr. 1889 pag. 110-116 e non Deutsche Ent. Zeit., come per errore è notato nel cat. di Berlino.

<sup>(2)</sup> Ghiliani cita l'Ampedus sanguineus L., che certamente deve riferirsi a questa specie, essendo il sanguineus una specie che vive nei tronchi dei salici, alberi i quali sono abbastanza rari in Sicilia.

<sup>(3)</sup> B. quadrivittatus Ragusa nov. sp.—Niger, nitidus, cinereo-pilosus; fronte convexa, medio acuminata, crebre punctata, prothorace subquadrato, convexo, crebre fortiterque punctato, angulis posticis retrorsum productis, Il Naturalista Siciliano Anno XII

## Hypnoidus Stepheus.

Cryptohypnus Latr. Eschsch.

ZOROCHRUS Thoms.

#### (Quasimus Gozis)

- **4-guttatus** Lap. . . Citata dal Romano (*Elater*) e notata dal Baudi; è comunissima specialmente nell'aprile e maggio all'Oreto e presso tutti i torrenti dell'isola (1).
- v. bipustulatus Schilsky. Posseggo un solo esemplare di questa varietà del 4guttatus; la macchietta alla base delle elitre è quasi sparita e quella all'apice delle medesime è assai sbiadita.
- curtus Germ. . . . È citato di Sicilia dal Candèze, Rottenberg, è notata dal Baudi. Non è rara sotto le pietre sui bordi dei torrenti, in primavera ed està, in tutta la Sicilia.
- alysidotus Kiesw. . Questa specie citata dal Rottenberg è vicinissima della precedente dalla quale si distingue per due caratteri essenziali. Uno consiste negli angoli posteriori del

intus carinatis; elytris punctato-striatis, interstitiis rugose punctatis, testaceo-quadrivittatus.

Long. 3 mill. lat. 1 1/2 mill.

Allungato, nero, con le elitre ornate di due macchie testacee, la prima più grande presso la spalla, oblunga, la seconda assai più piccola, rotonda, quasi ad un terzo dell'apice, rivestito intieramente d'una finissima pubescenza cinerina. Fronte convessa e puntata. Antenne nere con i due primi articoli testacei. Protorace quasi quadrato, più ingrossato avanti che di dietro. Elitre paralelle, subacuminate all'apice, finamente puntate striate, con gl'intervalli rugosi puntati. Il di sotto del corpo nero, meno l'ultimo anello ventrale che è brunastro, con le gambe testacei.

Si distingue dal bisbimaculatus Schk. (4-maculatus Fab.) oltre che per le antenne nere, ed il corsaletto intieramente nero, per il di sotto che è nero, invece di testacco, come nel bisbimaculatus, ed anche per le macchie delle elitre.

<sup>(1)</sup> A questa specie riporto il Cryptohypnus (Negastrius Thoms) pulchellus L. citata dal Ghiliani.

protorace, completamente sprovvisto di carena, l'altro nella natura della pubescenza, che è doppia, cioè costituita di uno strato di piecoli peli grigi, setosi, corti, coricati come nel *curtus* ed oltre per dei peli nerastri assai lunghi, sparsi ed irti. lo non la posseggo.

meridionalis Lap.

Baudi me la notò, ed il Rottenberg la citò sotto il sinonimo di lapidicola Germ. È comunissima ed io la posseggo in molti esemplari. Io ritengo col Candèze cne il pumilio descritto di Sicilia dal Kiesenwetter, sia sinonimo di questa specie, o ne sia appena una varietà.

liliputanus Germ. .

Questo elateride, esclusivo di Sicilia, è il più piccolo che sia conosciuto; è comunissimo d'està ed inverno sotto le pietre presso tutti i torrenti. L'ho trovato nel dicembre al torrente che divide Casteldaccia dall'ex-feudo Navurra. Il minutissimus Germ. citato dal Romano doveva certamente essere questa specie.

(continua)

E. RAGUSA.



## Sopra alcuni MELOIDI di Sicilia

## di Carlo Escherich

La ricchissima collezione egregiamente conservata del mio amico Enrico Ragusa che mi fu data l'occasione di vedere in quest'anno, contiene parecchie interessantissime specie della famiglia dei Meloidi sui quali vorrei fare le osservazioni seguenti:

Meloë tuccius var. corrosus Brdt. et Er. (Mon. p. 22). Punctis elytrorum subtilius evanescentibus, punctis capitis thoracisque varioribus.

Di questa bella e rarissima varietà si trovano nella collezione del signor Ragusa 13 esemplari assolutamente costanti. Le elitre sono lisce, lucenti e ricoperte di pochi piccoli punti, isolati; la testa ed il corsaletto è meno densamente punteggiato che nei tipici esemplari del tuccius. La collezione dell'università possiede pure alcuni esemplari della detta varietà.

Anch'io ne trovai nel mese d'aprile tre esemplari a Girgenti.

Moloë tuccius var. scabricollis Brdt. et Er. (Mon. 22). Punctis e lytrorum obsoletis.

Questa rarissima varietà si distingue dal tipo per le elitre intieramente lisce e per il corsaletto meno densamente punteggiato. Ne ho trovato due esemplari nei dintorni di Palermo.

Moloë autumnalis var. Heydeni Escherich (Wien. ent. Zeit. 1889, p. 106).

Questa caratteristica varietà, della quale conoscevo finora non più di 4 esemplari (nella collezione del sig. von Heyden), ne vidi nella collezione del sig. Ragusa 11 esemplari tutti trovati alle Madonie. Gli esemplari sono molto costanti e assolutamente identici con quell'esemplare da me descritto « niger valde nitens, capite thoraceque perparce punctatis; elytris laevigatis ». Anche Baudi de Selve cita questa varietà della Sicilia. (Deutsche ent. Zeit. 78, p. 352).

Come il tipico tuccius così sembra anche il típico autumnalis non trovarsi in Sicilia.

Meloë algiricus Escherich (Deutsche ent. Zeit. 1890, p. 283). Differt a Meloë brevicollis colore nigro, elytris obsoleto undulato-rugosis.

Il sig. Ragusa possiede un esemplare di questa specie finora nota solamente dall'Algeria. È possibile che *M. algiricus* sia una varietà del *Meloë brevicollis*.

## Meloë luctuosus Brdt. (Mon. 22).

Di questa rarissima specie la quale si trova solamente in pochissime collezioni, nella collezione del sig. Ragusa ve sono nove esemplari.

Zonitis nana Ragusa (Nat. Sic. I, 43).

Il sig. Ragusa ebbe la gentilezza di spedirmi due anni fa un suo esemplare della Zonitis nana, che era perfettamente identica colla Z. immaculata Oliv. (= mutica Grib.); io l'ho citata perciò come sinonimo di questa specie nella mia monografia (Deutsche ent. Zeit. 1891, p. 240).

Ma nella collezione del mio amico Ragusa vi erano sotto il nome di nana due specie diverse delle quali l'una è differente dallo Z. immaculata e identica colla Z. laticollis descritta da me dalla Siria (l. c. pagina 238).

Essa differisce dal Z. immaculata per la testa liscia, finamente punteggiata, senza una impressione dietro gli occhi, per il torace molto transverso, egualmente convesso con gli angoli anteriori arrotondati, e per il colore nero dello scutello.

## Zonitis bipunctata Ragusa (Nat. Sic. I, p. 42).

È una varietà della Z. 6-maculata Oliv., distinta dal tipo per avere un solo punto nero, posto davanti il centro di ciascuna elitra, invece di averne due. La Z. sex-maculata varia moltissimo nel colorito ed io ne posseggo parecchi esemplari colle elitre affatto senza macchiette, che ho descritti come var. discolor.

## Zonitis Bellieri Reiche.

Di questa bellissima e rarissima specie il mio amico Ragusa ne possiede quattro esemplari trovati alla R. Favorita presso Palermo.

## Le metamorfosi del Conger vulgaris e del Conger mistax

## NOTA

#### del Dott. LUIGI FACCIOLÀ

(Cont. v. N. pr.)

L'allungamento della dorsale verso il capo e lo spostamento dell'ano nella stessa direzione progrediscono per tutto lo stato larvale. Perciò la loro posizione varia non solo da una fase all'altra ma benanco da un individuo all'altro appartenenti ad una fase medesima sebbene in limiti più ristretti. Prendendo alcuni esempi del *L. Köllikeri* troviamo sul proposito le seguenti variazioni:

| Langhezza<br>del corpo | Lunghezza<br>del capo | Distanta<br>dolla dorsale<br>dal capo | Distanza della dorsale<br>dal capo                                               | Distanza della dorsale<br>dal capo          | Dist. dell'ano<br>dall'estremilà<br>anterioro | Distanza dell'origine della<br>dornale dall'ame            |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| mill. 96               | 211 6                 | 5                                     | quasi 3 volte e 3 <sub>1</sub> 4<br>nella distanza della<br>d. dall'estrem. ant. | quasi 7 volte nella<br>lunghezza del corpo. | 39                                            | quasi 2 volte e 172 nella<br>lungh. del corpo.             |
| 87                     | 9 1[2                 | 6                                     | quasi 2 volte nella<br>detta distanza.                                           | quasi 11 volte nella<br>detta lunghezza.    | 34                                            | quasi 2 volte e l <sub>l</sub> 2 nella<br>detta lunghezza. |
| . 73                   | 9                     | 8                                     | 2 volte nella detta<br>distanza.                                                 | quasi 12 volte nella<br>detta lunghezza.    | 27                                            | quasi 2 volte e 3 <sub>[</sub> 4 nella detta lunghezza.    |
| 65                     | 9                     | 13                                    | quasi 3 volte nella<br>detta distanza.                                           | 13 volte nella detta<br>lunghezza.          | 24                                            | quasi 2 volte e 3 <sub>[</sub> 4 nella<br>detta lunghezza. |

Essendo varia la lunghezza del corpo le differenze nella distanza della dorsale dal capo o dall'estremità anteriore del corpo potrebbero dipendere dalle proporzioni diverse del corpo. Ma in questo caso le dette differenze sarebbero meno ragguardevoli e il rapporto tra la distanza della dorsale dal capo o dall'estremità anteriore e la lunghezza del corpo non varierebbe come nelle riportate misure. Perciò il punto ove comincia la dorsale non è stabile e definitivo ma varia secondo il grado di sviluppo degli individui. Si rifletta che essendo nei più piccoli la distanza della dorsale dal capo minore ma il corpo più breve e nei più grandi la stessa distanza maggiore ma il corpo più lungo, le differenze nel notato rapporto debbono risultare meno considerevoli. Ciò che abbiamo osservato per la dorsale vale anche per la posizione dell'ano.

La seconda, terza, quarta, quinta, sesta e settima fase di sviluppo del C. mistax corrispondono alla prima, seconda, terza, quarta, quinta e sesta fase del C. vulgaris: in altri termini il L. Yarrelli corrisponde al L. inaequalis tipico, il L. Bibroni all'i seconda fase dell'inaequalis, il L. Gegenbauri alla terza fase dell'inaequalis, il L. Köllikeri al Morrisii, la semilarva del C. mistax alla semilarva del C. vulgaris, il giovine normale del primo al giovine normale del secondo. Infatti i L. Yarrelli e inaequalis hanno il corpo assottigliato, le mascelle uguali ed armate da ciascun lato di una serie di denti acuti, l'ano e la dorsale molto indietro; il L. Bibroni e quello della seconda fase del L. inaequalis hanno il corpo ancora molto compresso, scarsi denti alle mascelle, l'ano e il principio della dorsale più innanzi; il L. Gegenbauri e quello della terza fase dell'inaequalis hanno il corpo meno compresso, le mascelle completamente sdentate, l'ano e il cominciamento della dorsale più innanzi; i L. Köllikeri e Morrisi hanno il corpo più o meno cilindrico, le mascelle senza denti, l'ano innanzi il mezzo della lunghezza totale, il principio della dorsale in prossimità del capo; le semilarve delle due specie hanno il corpo subdiafano con qualche accenno di colorazione, denti di nuova formazione

alle mascelle, l'ano e il principio della dorsale nei siti definitivi; i giovani delle due specie nella successiva fase hanno già l'aspetto dell'animale adulto. Nel C. mistax si trova una fase di sviluppo di più ed è quella rappresentata dal L. Haeckelii, la quale manca nel C. vulgaris o per dir meglio corrisponde ai giovini del L. inaequalis. Questi giovini dal corpo più stretto, dal muso più acuto e dall'ano e dalla dorsale più indietro che nel tipico L. inaequalis si trasformano in questo senza notevole ritardo. Invece i giovani più immaturi del C. mistax mantengono più a lungo i caratteri proprii, cioè crescono di più senza trasformarsi considerabilmente e così danno luogo a un'altra forma di leptocefalo ben definita.

L'esistenza di parecchie forme larvali che precedono il C. vulgaris e il mistax conferma l'idea espressa nella prima nota a proposito del Nettastoma che ogni congeroide prima di giungere allo stato perfetto passa per diverse fasi di sviluppo corrispondenti ad altrettante forme di leptocefali, onde si spiega la differenza tra il numero dei leptocefali diversamente caratterizzati e quello più limitato delle specie di Congeroidi conosciute nel Mediterraneo. Questa differenza appunto sembrava infirmare l'opinione manifestata dal sig. Gill che i leptocefali sieno larve normali destinate a trasformarsi nelle specie di Congeroldi cui appartengono. Un' altra circostanza che restava inesplicata nella storia dei leptocefali è la rarità o assenza di piccoli esemplari. Ma essendo dimostrata l'esistenza di varie forme di leptocefali quali stadii di sviluppo d'una stessa specie si comprende che non si possono avere piccoli individui che della prima forma larvale soltanto e che debbono mancare quelli delle forme susseguenti. Così ad esempio dei cinque leptocefali che appartengono al C. mistax non esistono piccoli individui che del solo L. Haeckelii.

Abbiamo visto che le più immature delle forme larvali del *C. vulgaris* e *mistax* sono compresse ed assottigliate e che in avanzamento di metamorfosi il corpo si restringe e si arrotonda. Lo stesso avviene pel *Nettastoma* e per l' *Ophichthys serpens*. Il *L. taenia* Q. et G. e *brevirostris* Kaup e i due *Tilurus*, che hanno il corpo molto compresso, sono anche più immaturi dei leptocefali dal corpo cilindrico (*Helmichthys*). Questi esempii ci conducono ad ammettere che tutti i leptocefali primitivamente hanno il corpo assottigliato, con la scorta della quale cognizione si può avere un avviamento alla determinazione delle singole forme, poiche quando troviamo un leptocefalo foliaceo siamo sicuri che gli deve corrispondere un leptocefalo di forma cilindrica e viceversa. Come, ad esempio, ora conosciamo gli stati che precedono i *L. Morrisi* e *Köllikeri* così

devono esistere quelli più immaturi del L. diaphanus e quelli più sviluppati del L. brevirostris Kaup e dei due Tilurus, che ignoriamo.

Un altro carattere di grande immaturità nello stato di un leptocefalo risiede nella forma del muso. Primitivamente questo è acuto e le mascelle hanno uguale lunghezza anco nelle forme che appartengono a specie in cui è ottuso (C. vulgaris) o la mascella inferiore è notevolmente più breve della superiore (C. mistax, Nettastoma melanurum) od un poco più lunga (Anquilla vulgaris). Essendo il muso acuto e le mascelle eguali è costante la presenza di denti. Questi sono prismatici, acuti e offrono la stessa disposizione in tutti i leptocefali. Sull'estremità della mascella superiore ve n'ha un pajo a guisa di zanne e una serie sui lati in cui gli anteriori sono più grandi e più distanti fra essi ma s'avvicinano e impiccioliscono alquanto d'avanti in dietro, e i posteriori sono più numerosi, più piccoli di una metà, più approssimati l'uno all'altro e di uniforme grandezza. Sulla punta della mandibola ne esiste anche un paio avvicinati alla base e divergenti verso l'estremità, sui lati una serie i quali vanno gradatamente impicciolendo, avvicinandosi tra essi verso l'angolo della bocca e sono molto inclinati in avanti. È a notarsi che i due denti dell'estremità della mandibola nascono dalla parte inferiore delle sue branche, come gli opposti dalla parte superiore, quelli dei lati sono marginali. Nei L. Haeckelii, Yarrelli, inaequalis, longirostris, brevirostris, affinis o taenia, Kefersteini e nei due Tilurus, che sono tutti larve molto immature, il loro sviluppo è completo sebbene sieno più o meno numerosi secondo la specie. Generalmente cadono durante il passaggio del corpo dalla forma assottigliata alla forma cilindrica, perciò gli Elmitti ne mancano interameute, e sono rimpiazzati da nuovi denti quando l'animale comincia a prendere l'aspetto definitivo. A quest'ultimo riguardo fa eccezione il Nettastoma in cui la 2º dentizione avviene allo stato di Hyoprorus. Certamente il regime alimentare deve cambiare durante il periodo in cui l'animale rimane sdentato.

Ciò che abbiamo osservato rispetto all'estensione della dorsale nelle successive forme giovanili dei *C. vulgaris* e *mistax* vale anche per gli altri leptocefali. Questa pinna a misura che il corpo progredisce nello sviluppo si allunga sempre più verso il capo per formazione di nuovi raggi i quali prendono origine dai fili in cui si trovano trasformate le cellule della sostanza gelatinosa del corpo. Però il punto che chiamiamo principio della dorsale è propriamente il suo termine, almeno nei Congeroidi. L'anale si allunga nella stessa direzione.

(continua)

# INDICE

DEI

## Lavori originali contenuti nel vol. XII

## del NATURALISTA SICILIANO

André Ed.-Tabula generum Fam. Larridae, p. 165.

Baudi Cav. Flaminio - Sulla specie Tritoma Sicula Baudi. Correzioni, p. 154.

De Gregorio Marchese A. — Intorno a taluni Celenterati mediterranei viventi, p. 74.

Desbrochers des Loges. - Di tre Apion di Sicilia, p. 81

De Stefani Teodosio. - Sul catalogo descrittivo degli Imenotteri Europei, p. 164.

Escherich Karl-Eine Excursion auf die Insel Linosa, pag. 244, 271.

- Sopra alcuni Meloidi di Sicilia, p. 307.

Everts Dott. Ed.—Sopra tre Apion di Sicilia, p. 153.

Facciolà Dott. Luigi. — Sull'esistenza di forme di passaggio da alcune specie di Leptocefalidi agli adulti corrispondenti, pag. 99, 123, 144.

- Le metamorfosi del Conger vulgaris e del Conger mistax, p. 194,
   223, 254, 287, 309.
- Tractatus per Epistolam Francisci Maurolici ad Petrum Gillium de Piscibus Siculus, p. 180, 259, 276.

- Minà-Palumbo Dott. F. Rettili ed Anfibi Nebrodensi, p. 52, 127, 148, 227, 262, 282.
  - Cenni bibliografici, p. a p. 1-20.
- Monticelli Fr. Sav.—Intorno ad alcuni Elminti della collezione del Museo zoologico della R. Università di Palermo p. 167, 208.
- Ragusa Enrico. Catalogo ragionato dei Colcotteri di Sicilia, p. 1, 201, 233, 265, 289.
  - Colcotteri nuovi o poco conosciuti della Sicilia, p. 26, 240.
  - Un nuovo Larinus di Sicilia, p. 57.
  - Note lepidotterologiche, pag. 206.
  - Catalogo dei Coleotteri di Sicilia p. a p. 41-56.
- Riggio Dott. G. Corrispondenze scientifiche moderne degli animali figurati nel Pamphyton Siculum del Cupani, p. 31, 69, 115.
  - Alcune osservazioni nella nota del Marchese A. De Gregorio. Intorno a taluni Celenterati mediterranei viventi, pag. 96.
  - Arenamento di sette Capidogli Physeter (Catodon) macrocephalus
     Lin. nel mare di Marsala, p. 103.
- Spada Leonello.—Contribuzione all'entomologia Marchegiana. Gli Ortotteri del territorio di Osimo, p. 37.
  - Contribuzione alla fauna Marchegiana. I Lepidotteri, p. 58, 90, 100, 133, 184, 216, 249.
- Vitale Francesco. Studi sull'entomologia Sicula. Nota V. Gli Hyperini (Capiomont) Messinesi, p. 19.
  - Catalogo sinonimico e topografico dei Curculionidi di Sicilia, p. 46,
     64, 82, 155.



# Spiegazione della Tavola

- Fig. 1.—Figura d'insieme del Calyptrobothrium Riggii n. g. n. sp. (p. 179).
  - 2.—Capo del medesimo da una preparazione in toto. Sist. Zeiss <sup>1</sup>/<sub>A</sub>, camera chiara Dumaige (p. 179).
  - » 3.—Capo dello stesso visto da sopra, di molto ingrandito (p. 180).
  - » 4.—Sezione transversa del capo dello stesso. Sist. Zeiss  $\frac{18}{16}$ , camera chiara Dumaige (p. 180).
  - 5--Capo della *Chapmania (Taenia) tauricollis* moltissimo ingrandito: da una preparazione in toto (p. 208-209).
  - 6.—Porzione di strobilo della stessa per mettere in mostra la biforcazione che vi si osserva; di molto ingrandita (p. 209-211).
  - \* 7.—Capo del *Bothriocephalus peltocephalus*. Sist. Zeiss  $\frac{1}{a}$ , camera chiara Dumaige (p. 176).
  - \* 8-9-10-11.—Porzioni di strobilo dello stesso per mettere in mostra alcune anomalie che vi osservano: 8 rappresenta l'estremità posteriore di uno strobilo normale. Sist. Zeiss  $\frac{1}{a}$ , camera chiara Zeiss (p. 177).
    - tp. tasca del pene, ut. sbocco dell'utero, r. vagina.
  - \* 12.—Porzione di strobilo di Taenia (saginata?) triedra con un segmento soprannumerario (\*) intercalato in una delle coppie di segmenti (p. 211-212).

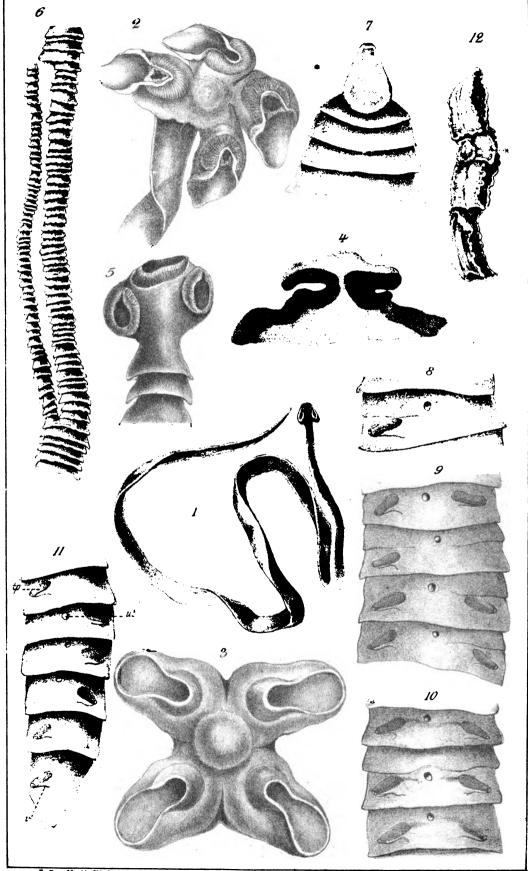

Fr. Sav. Monticelli dis.

A. Senno- Napoli OOG C



